



11/6.

TO THE POPULATION OF THE POPUL

### R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE

## OPERE BIBLIOGRAFICHE E BIOGRAFICHE

RACCOLTE DAL

DOTT. DIOMEDE BONAMICI

di Livorno (1823-1912)

Novembre 1921.



# LA SCUQLA

E

# LA BIBLIOGRAFIA

рı

# MONTE CASINO SAGGIO ISTORICO

CON ANNOTATIONI

DELL' AVV. G. B. GENNARO GROSSI

Socio. Rontaniano , Volsco Veliterno , Della Reale: accademia ercolanese , ed un tempo uditor Generale Dello Stato Cassinese.



BALLA STAMPERIA DELLA BIBLIOTECA ANALINGA

Strada Banchi Nuovi N.º 1.0-

Sed Benedictus Nursinus tumultuum pertaesus eos, quos mo more soliuagam vitam amantes invenisset, saeculo VI in coenobia collegit, et praeterquam illos in bonis ilieris erudiret, certis vivendi reguliti astrinzit. Sic igitur monasteria, et coenobia prioribus saeculis nen lustra fuerun eprediorum hominum, et inutilium terrae ponderum habitacula, sed literarum, pietatis, et honestae vitae hospitia, et phrontisteria. Minerelius Syntag, hist. ecclesiasticas, p. 377.

Stat is locus (monasterium Casinense) toto orbi christiano notus propter scholan, quae a temporibus Benedicti, per occidentem Batriarchae, ibi forebat, decentium ac discentium frequentia, longe celeberrima. Michonius Rer. Germ. tom. III p. 227.

Duo pariter symnasia distincta aderant, quorum unum promonachis interius, alterum vere exterius pro saecularibus, et laicis destinebatur. Mubillonius de studiis monastic. Cap. XI p. 42.

#### AL PARLAMENTO NAZIONALE

L'AVV. G. B. GENNARO GROSSI

#### SIGNORI DEPUTATS

Nel momento, che non vi è regione della colta Europa, che non sia impegnata a tessere le sue particolari Biblioteche, Biografie, e Storie letterarie, onde rilevar la gloria della propria Nazione, solo fra noi non si è ancora trovato, chi ne avesse presa la vera strada.

I fasti letterari del sacro Monastero di Monte Casino sono in tal modo concatenati con la gloria dei nostri luoghi, che non possono andar separati. Per quanto la scuola Cassinese supera tutte le altre, di cui è madre, per l' antichità, per la dignità, e pel numero de' valorosi ingegni, che ha prodotto in tutti i rami dell' umano sapere, ed in tutte l'epoche, particolarmente ne' tempi dell'oscu-

rezza, e della barbarie, altrettanto si estolle la gloria della nostra nazione.

Ma la storia della letteratura particolare di questo insigne luogo, si è veduta per disgrazia trascurata dai nostri biografi, il Toppi, il Nicodemi, il Tafuri, ed altri. Ne minore oscitanza si osserva praticata dai Bettinelli, dai Tiraboschi, dai Ginguenè, e finalmente dall'Andres educato fra noi. Essi rammentarono ben pochi uomini illustri di Monte Casino, e nettampoco ne accennarono tutte, le opere. Il primo ciò fece per sostenere il suo sistema del risorgimento delle arti, e delle scienze dopo il mille : il secondo perchè non volle, o non seppe approfondarsi nelle cose nostre: il terzo perchè segui il Tiraboschi: ed il quarto per dar tutto il risalto agli Arabi suoi. Bisognava riempir questo vuoto obbrobioso alla gloria nazionale, e che faceva torto alla letteratura di tutta l' Italia.

Io pertanto spronato non meno dall'amor di patria, che dalla gratitudine per quel luogo tanto celebre, ove nella dimora di anni sette ho attinto le opportune notizie, mi son posto in questa lizza. Ho quindi proccurato di supplire alla mancanza de' su lodati scritteri, per altro dottissimi. E con questo lavoro intersiando all' Italia, augusta madre delle scienze, e delle arti, altra corona di fiori, ho creduto ancora d'innalzare alla patria nostra un altro monumento di gloria, che i voti pubblici reclamayano.

Siffatto lavoro, qualunque sia, che tende all' incremento della gloria nazionale, e che può essere d'incitamento agli spiriti gentili di seguirne le tracce, era ben doveroso di consecrarlo a Voi, siccome fo, chiarissimi Deputati. E tanto più ben volentieri il faccio, dacchè essendo Voi i gelosi sostenitori, e promotori non meno della gloria, e grandezza nazionale, che della sacrosanta religione dei nostri padri, accoglierete sicuramente di buon animo, i deboli sforzi miei, memori di quella sentenza del latino storico della natura, che la gloria consiste in aver tentato, quantunque non vi si fosse riuscito.

Intanto la saggezza, che adorna l'animo vostro virtuoso, il sentimento di graditudine, che vi distingue, e'l vivo amor di patria, che caratterizza le vostre anime, mi rende ancora sicuro, che sarete per proteggere un luogo cotanto benemerito, l'ornamento del nostro regno, e deil'Italia, che ci ha dirozzati dietro la notte de' secoli, e che ci ha conservato, e ci conserva tutt' ora un tesoro di letteratura, di scienze, e belle arti.

Monte Casino, albergo gradito delle muse, centro dell'educazione morale di tutta l'Europa civilizzata, è degno delle vostre speciali premure. Ingrandito dai Longobardi; rispettato dagli Ostrogoti, e dai Greci; garantito dai Normanni, dagli Svevi, dagli Angioini, dagli Aragonesi, dagli Spagnuoli, dagli Austrogonesi, dagli Spagnuoli, dagli Austrogonesi, dagli Austraci, e dalla Dinastia Borbonea, fu pure conservato nel Decennio come utilissimo pubblico stabilimento. Ferdinando I, nostro re, il quale con la sua magnanimità ha saputo attirarsi il cuore de' popoli, secondando le mire del Beatissimo Padde, che fra gl' interessi generali della Chiesa ri-

guarda con occhio di filiale predilezione quel luogo cardinale del suo istituto, non ha guari venne a ripristinarlo.

E Voi Deputati della nazione, sostenitori della sua gloria, interpetri, e garantitori de' pubblici voti, son sicuro, che sarete indubitatamente per

seguire esempj così luminosi.

E bella ricompensa di lodi raccoglierete da popoli non solo, che così degnamente rappresentate, e de quali conservarete in Monte Casino il più illustre monumento, che decora i fasti della nostra storia, e il deposito conserva di tante nazionali gloriose memorie, ma da popoli ancora lontanissimi, che ebbero vita, ed incivilimento dai figli di S. Benedetto, e che Monte Casino riguardano come Madre patria, e prima sorgente dell'attuale loro floridezza.

Gli abitanti della città di Cluny, e di Melun, che dai figliuoli di S.Benedetto ebbero la loro esistenza politica: gli abitatori innumerevoli della vastissima Selva nera, che furono dai Benedettini stabiliti, educati, e

resi felici: la città di Monaco capitale della Baviera : - l' Inghilterra; e tutto il Nord civilizzato da cssi, e l' Europa intera ve ne sapranno grado. Da ogni angolo di essa pervengono alla giornata gli uomini più dotti, e i letterati più distinti, a fin di curiosare, e di ammirare in Monte Casino i monumenti più rari di letteratura, di scienze, ed arti. Giungendo alla meta di questo letterario peregrinaggio: ecco, diranno, uno dei più generosi atti del Parlamento del 1820: se questo bel monumento della gloria nazionale conserva ancora tutto il suo lustro, se è ripristinato nel suo prisco splendore, alla sapienza si dee, e ai magnanimi provvedimenti di quella illustre Assemblea.

Secondi il Ciclo i miei voti, e benedica le vostre incessanti cure pel compimento della grande opera,

che vi è stata confidata.

Io sono coi più vivi sentimenti di rispetto.

li 20 Novembre 1820.

### PRENOZIONI.

L'ordine Benedettino quanto sia benemerito dello Stato, e della Clitesa non v'ha chi nol sappia. Esso co' suoi vetusti archivi ha conservato tanti titoli, che han dato fine alle più annose, ed accanite controversie, ed han somministrato i lumi necessarj per la storia precisamente dei tempi di mezzo. Le biblioteche di quest' ordine furono piene di famosi volumi, da monaci compositi in ogni ramo dell' umano sapere. Da questi fonti hanno attinto le loro cognizioni i più illustri moderni scrittori. All' introduzione del monacato son dovute tante dotte opere di filosofia, e di sojida erudizione, precisamente de' greci scrittori, che da' monaci furono trascritte.

Per molti secoli fu la Chiesa felicemente governata, istrutta, e difesa da monaci. Si sa che ventiquattro Poutefici romani, oltre a Sya San-TITA felicemente regnante, ducento e più Cardinali, circa cento Patriarchi, mille e ciuquaeento e più Arcivescovi, quattro mila e più Vescovi, e Distori senza numero, passarono i primi anni del chiericato, e professarono fra i Benedettini, prima che a seder nel Vaticano, ed altrove fossero chiamati.

Nello stesso modo si conta una prodigiosa quantità di Santi canonizzati, e tra questi risplendono moltissimi apostolici Predicatori, e insigni Dottori.

Quando i bisogni della Chiesa richiesero l'opera de monaci, essi non vi si negarono gianmai. Dopo di avere per lungo tempo taciuto tra il silenzio de'chiostri, seppero ben parlare, e ben scrivere, per comporre le differenze nella Chiesa, e sedare i tumulti del popolo.

Ai tempi di Clemente VIII, il quale sedette nella cattedra di Piero dal 1591 al 1605, il Cardinale de Vandemont, legato pei vescovadi di Metz, Toul, e Verdun, secolarizzò due celebri abadie, con molti priorati, e propose al Papa distruggersi affatto l'ordine Benedettino: La vostra proposizione, gli rispose Clemente VIII, è contraria ai sacri canoni, ed a tutte le disposizioni de'Concilj. Io vi ho mandato per quarire gl'infermi, e non per opprimerli. L'ordine di S. Benedetto ha reso si grandi servizi alla Chesa, che il solo pensiero di abolirlo è ree

Al contrario non v'ha cosa cotanto gloriosa, che di occuparsi al suo ristabilimento (1).

Ma di tutte le scuole Benedettine la più veneranda è quella di Monte Casino, tanto se si riguarda la dignità, e saggezza del suo fondatore, la sua antichità, e il numero de' dotti allievi, che ha prodotto; quanto se si rifletta che tutte le altre nobili scuole sono state una emanazione di quella. Da Casino furono spedite le prime colonie de monaci in tutta l'Italia , in Sicilia , ed in Francia , dalle quali vennero altre colonie propagate in Ispagna, in Inghilterra, in Germania, e per tutto il Nord. Da Casino ebbe origine la istituzione delle religiose accademie, che Pipino, Carlo Magno, e Lodovico Pio aprirono nelle Badie maggiori, per l'Italia, per la Germania, e per le Gallie. Quivi si educavaro sinanche i figliuoli dei Re. Quivi apprendevano i modi della polizia ecclesiastica quei che doveano reggere la Chiesa.

In Monte Casino vennero a professare la vita monastica i più grandi potentati di Europa, Carlomanno re di Francia, e Rachisio

<sup>(1)</sup> Veg. il trattate con questo titolo: Dello Stato de' Regolari, tradotte dal fracnese dall'ab. F. T. pag. 240. Roma. 8784 in 8.

re de'Longobardi, e tanti altri dinasti, e signori di alta sfera.

Dal solo Monte Casino sono usciti quattro Romani Pontessici, circa quaranta Cardinali, sedici circa Arcivescovi, cento e più Vescovi, cd un numero sterminato di abati, e di altri uomini illustri.

Nella scuola cassinese, succhiò il primo latte di santità, e di dottrina colui che giustamente acquistossi il nome di Dottore Angelico, di Angelo delle scuole, e di Aquila de' teologi (1); gloria e splendore de' PP. Predicatori, e nostra; lume d'Italia, principe delle scuole, ornamento della Chiesa.

Che diremo di quella biblioteca, con tanto dispendio aumentata da monaci; e dell' archivio con tanta cura custodito, riputatissimo dagli scrittori italiani, e d'oltremonti, il più pregevole di tutta l'Italia? Da ambidue non pochi uomini dotti ed eruditi estrassero le copie delle opere classiche, sino allora inedite, che resero di pubblico dritto, per aumentare lo scibile umano. Basterà rammentarne alcuni pochi. Il Petrarca ai tempi del Rè Roberto più opere di Cicerone, e di altri illustri autori.

<sup>(1)</sup> S. Tommaso di Aquine.

Poggio, il Frontino sugli acquidotti, e Giulio Firmico: Ierson nel 1473 il Solino. Ciriaco d'Ancona molte antiche iscrizioni. Giovanni Supplicio da Veroli nel 1472. il Vegezio, ed il Vitruvio. F. Giocondo da Verona nel 1511 il Vitruvio, che arrichi di disegni, e nel 1513 il Frontino. Mariangelo Accorsi dall' Aquila nel 1533 l'Ammiano Marcellino, e le lettere di Cassiodoro. Il Marchese Poleni nel 1722 il Frontino. Il nostro Marchese Galiani il Vitruvio, che volgarizzò nel 1758; ed altri altre opere

Quanti uomini diplomatici, e scrittori delle cose de' tempi di merzo, e della storia patria attinsero da quegli stessi fonti le notizie più sicure, o trassero le copie d'interi codici, composti dai monaci nostri, de' quali ne arrichirono la Repubblica letteraria? Il Laureto, il P. Abb. della Noce, e'l Muratori produssero la cronica di Leone Ostiense : Camillo Pellegrini la cronica di Giovanni Abate, la storia di Erchemperto, e l'Ignoto Cassinese: l' Abb. Gattola, e'l Muratori la cronica di Riccardo da S. Germano: Il Canonico Prailli la storia de' Principi longobardi : lo stesso Abb. Gattola le croniche degli Anonimi Cassinesi : L'attuale archivista di Monte Casino P. D. Ottavio Fraja Frangipane ha ultimamente dato alla luce dieci sermoni inediti di S. Agostino, corredandoli di prefazione, di annotazioni, e correzioni.

Scrive Costantino Gaetano, che gli esercizi spirituali in latino di S. Ignazio de Loyola, esistiti fossero s-sin da 150 anni prima di lui, nell' archivio cassinese, ove il Santo ebbe occasione di vederli. Quante notizie non attinsero da quello stesso archivio il Baronio, il Giannone, il Muratori, il Tiraboschi, ed altri moltissimi? Sarelle cosa sicuramente prolissa, se qui si facesse distinta menzione di una immensa schiera di eruditi scrittori ecclesiastici, che ha egualmente attinto da quei fonti. Basterà solo nominare i Maurini, e particolarmente il Mabillone , i Bollandisti , l' Ughellio, il Lucenti, il Coleto, i quali pressocche ad ogni pagina contestano la mia assertiva. Il nostro Governo nel 1724, nel 1763, e nel 1798 da dove ripetè le copie della confinazione di Pontecorvo, ed altre momentose scritture, se non da quell' archivio?

Ma chi mai nel X, ed XI secolo, dietro la totale distruzione prodotta dai truci saraceni dell' intera region Cassinese ripopolò quei luoghi, se non il monastero di Monte Casino? I monaci richiamando le colonie di agricoltori dalle regioni, che non erano state invase da quei barbari, fondarono novelle popolazioni, ed assegnando ad esse case, e terre, le istruirono, le sollevarono nelle loro malattie, coll'arte salutare, e le resero felici(1). Ben dodici terre popolose, non esclusa la stessa città di Eulogi Menopoli (Civitas S.Benedicti), ora S. Germano, portano ench'oggi i nomi dei Sauti delle celle, e prepositure cassinesi, per una pruova costante della fondazione loro seguita per opera de menaci(2). Esse sono S. Germano, S. Elia, S. Vittore, S. Pietro in fine Latii, S. Fiaggio, S. Ambrogio, S. Andrea, S. Apollinare, S. Gior-

<sup>(1)</sup> Inter hace Saraceni totam supradictam terram crudeliter dilaniabant, itaut ilesolata terra cultoribus, steepibus, et repribus repleta fatiscat. Herchenp. Hist. longeb. num. 51. Non tantum monasterium, sed et cuncta in circuitu eius

planities, ita tune erat saracenorum infestatione destituta, ut rarus imo fere nullus inveniretur, qui servis Dzī ibi degentibus aliquod obsequium exhibere deberet. Ostens. lib. III. cap. I.

Perro prudens Alus (Aligernus) a vicinis terris, quae vastatae non fuerant, agricelis mos evocatis, in possesiones illos monasterii, quot quot euloribus indigebant, cum universis eorum familiis habitaturos indusit. . . . . Tali ergo modo habitatos ibus diversar um partitum, huins monasterii terra, est mazum parte repleta, alque disposita Otticus M. Il. .

<sup>(2)</sup> Ottiens. lib. II (ep. 3., ii: Ign. cass. ap. Camil. Paregr. p. 109 n. 6, 19, p. 110 n. 27, ec. Yid. Makili. ann. tur. p. 744: De Nuce ad Gron. Casin. lib. I cap. 74 n. 6 1127, et lib. III cap. 19 n. 1307, et in excursu kist. eap. V. lib. II. eop. III.

gio, S. Angelo in Teodice, come pure S. Stefano in Regalibus, e S. Pietro in Monistero, oggi distrutte.

In quel monastero han fiorito sempre le arti belle(1). Basta dare un'occhiata ai suoi chiostri per rilevarne gli ordini architettonici di greco stile, le belle statue, e le pitture stupende. La Chiesa è un giojello, nato dalla riunione di tutte le belle arti.

L'Abate Desiderio restituì a' nostri luoghi, e all'Italia l'arte quadrataria, e quella del mascico, ch' eransi perdute. Introdusse in S. Germano la fabbricazione degli aghi, e delle spille, che per più secoli furono un articolo di attivo commercio, anche coll'estere nazioni.

Il monastero introdusse colà le valchiere, e la fabbricazione della carta pillata: l'Abate Ruscelli la sega ad acqua, ed un altro Abate il lavoro lumachino, sebbene non vi si fosse per lungo tempo conservato.

L'ospitalità del sacro Casino non ha mai degenerata dalla sua primiera istituzione. Il Calmet (2) ne reca un saggio degli ultimi tempi. Nel giubileo del 1625 accolse ottantamila

<sup>(1)</sup> Veg. il vol. II delle Belle arti dell' autore p. 31 a 34.
(2) Veg. il Calmet Comment. letterale istorico morale sopra la regola di S. Benedetto, Gap. 53, not. (a), Arezzo 1751 in 49

Pellegrint. In quello del 1650 quarantascttemila. Nel 1675 un numero minore per la guerra allo a ricorsa. L'anto 1700 ne ricevè soli sedicimila per le dirottistime pioggie di primavera, 'e per la carestia. Nel 1725 ventimila e trentatre, per simili impedimenti. Essi furon sampe assistiti dai monaci in tutti i loro corporali, e spirituali bisogni.

Quante famiglie di colà, dalla viltà, e mendicità, s'innalzarono allo stato di civiltà, e di opulenza, per gli ajuti somministrati loro dai monaci! Eppure ci è rincresciuto di vedere a di nostri alcuni individui di quelle tanto beneficate famiglie, niente sensibili ai sentimenti di umanità, e di gratitudine, i quali hanno osato di scagliarsela ingiustamente con parole, con iscritti, e coi fatti contro di quel monastero, da cui avea avuta origine la loro fortuna.

Ma che i monaci di Monte Casino nei tempi tenebrosi dell'ignoranza e della barbarie ci abbiano conservata l'avita religione, la letteratura, le scienze, e le belle arti, egli è un punto troppo sicuro presso tutti gli scrittori stranieri, e delle cose patrie. E che essi abbian continuato a ben meritare in appresso della patria letteratura, neppur potrà um di sana mente metterlo in dubbio. Noi

avremo occasione di comprovarlo col presente opuscolo diviso in tre capitoli.

Nel primo daremo un cerno storico dell' antica città di Casino, e della sua religio. ne. Nel secondo esporremo rapidamente la fondazione, e i progressi della Scuola Cassincse fino ai nostri giorni. Ed il terzo abbraccerà la Bibliogafia Cassinese, cioè quella parte di storia di questo inclito monastero, che comprende le notizie dettagliate degli autori, e delle opere loro.

#### CAPITOLQ I.

Della città di Casino, e sua religione.

CASINO, città antichissima, situata alle coste di un monte, era intersecata dalla via latina, nella regione dei Folsci. Al dir di Strabone, era l'ultima, e memoranda città del Lazio Nuovo.

Nei primi tempi appartenne ai Sanniti, oriundi dai Sabini. Passata in poter de Romani, essi nell' anno 442 di Roma, spedirono colà, e nella vicina Interamnia Lirinate una Colonia togata di quattromila cittadini romani, come Livio assicura.

Nell' anno 663 di Roma, in occasione della ferale guerra de' Socj, ottenne gli onori di municipio romano. Tanto vero, che i municipi di Casino nell' anno 699 si recarono in Roma a dare il voto all' atinate loro vicino Gnejo Plancio, in tempo che pretese P edultà curule in Roma, e l'ottenne.

La scracità del suolo casinate vien celebrata dall' Oratore latino nella quarta sua agraria. L'abbondanza delle sue acque vien rammentata da Silio. Il pesce lupo che il siume produce sormò l'oggetto dei discorsi di Varrone, e di Columella. Plinio dà il nome di Scatebre a quelle acque, ed assicura il vero, che siano più fredde, ed abbondanti nell'està, che nell'inverno: e che

in esse solo, e nello Stinfalo, fiume di Arcadia, allignavano i muscoli aquatici.

Tutti questi pregj forse indussero Cesare Ottaviano triumviro nel 713 di Roma, a comprendere anche Casino fra le 28 Colonie militari distribuite per l'Italia. In Casino dedusse egli i snoi legionari, e di questa seconda Colonia militare parla Frontino.

La religione, che allora signoreggiava in quella città, non potea essere se non la pagana. Le sue antiche lapide rammentano Giove, Cerere, Fenere, Marte, Mercurio, Ercole, Silvano, la Concordia, il Sole, Apollo mitra, ec. Da Pietro Diacono si sa che veniva in Casino adorato ancor Giano, in un tempio eretto su la vetta del monticello, che sovrasta all'attuale città di S.Gernano, il quale da un castello, nei tempi di mezzo, colà fabbricato dagli abati Aligerno, e Girardo fu detto Rocca Ianula. Ma da Tertulliano, e da un'antica iscrizione si rileva, che Casino avea il suo Genio tutelare, e il suo Nume topico, e de picorio, che chiamavasi Deluentino.

Le stesse antiche lapidi esibiscono i pontefici, i sali, i sacerdoti precisamente di Bacco, le sacerdotesse di Cerere, e di Venere, gli auguri, gli aruspici, i seviri augustali, ec.

Vi crano pure i collegj, e le corporazioni religiose degli avgustali, dei trombettieri, dei fabri dei centonari ec.

Ciò malgrado, ai tempi di Domiziano, vi esiatevano alcuni cristiani nascosti, ed in questa epoca si rese celebre Casino pel matirio dato ai tre campioni del cristianesimo Demectio, e compagni i di cui corpi furono presi di notte da altri cristiani, e seppellità con ogni riverenza.

Nell'anno 167 della nostra Era regnondo Lucio 'Aurelio Pero, continuava colà il falso culto degl'idoli. Lo dimostra la storia, e la dedica fatta al nume Deluentino.

> DELUENTINO. ET. GENIO. LOCI CASINATES. EX. STIPE. CONLATA K. IUN. IM., L. AUREL, VERO III

All epoca dell'imperador Comodo, nell'anno 184, si osserva un voto sciolto ad Ercole dal casinate Lucio Pomponio Nocto:

P. Pomponius. Neetus. vot. sol.

AMICOS. ACC. BENE
L. EGGIO. MABULLO. ET
CN. PAPIRIO. AELIANO. COS

L. D. D. D. KAL. IUL

Nel 195, primo anno dell'impero di Lucio Settimio Severo, si vede un'ara dedicata al nume Silpano da Lucio Domizio Sabino:

P. lulio. Scapula Tertullo. Citineo Clemente. Cos Cn. Domitius. S

ABINUS. Domit. .

PROCULI. F. NU. .

Silvano. Fisce. .

SILVANO. FISCE. . O. Vot. Aram. L. .

PIDEAM. P. O. A. A. Casino. S.

Forse nell'anno 361, alloraquando Giuliano. detto l'apostata, parti per l'oriente, i casinati per la salute, e buon commisto di questo idolatra imperadore, fecero un voto a Giove, e ad Apolline Mitra:

PRO. SALUTE
IMP. CAESARIS
FL. CL. IULIANI
P. F. A. P. M. D. N.
CASINATES
JOVI. OPTIMO. MAX

ET. APOLLINI. MITHRAE

Finalmente nell'anno di G. C. 453 appare altra dedica fatta in Casino da T. Avidio Testellio Principe allo stesso Apolline Mitra, scorrettamente riferita dal Gudio, e da altri:

APPOLLINI INVICTO MITHRAE

SACRUM

T. AVIDIUS TESTELLIUS PRINCEPS

D. D. KAL. AUG. VINOMALO, ET
OPILIONE. COS

Sebbene si creda, che nel 465 Caprario vescovo di Casino, sotto il pontefice Ilurio, f. fisse intervenuto nel concilio romano, e che nel 437 vi fosse stato altro vescovo Severo; pure senza qui riferire le difficoltà incontrate dai critici all' essistenza di tali vescovi, il fatto fa vedere, che fosse continuato colà l'empio culto degl' idoli fino all'anno 529 di G. C.

Era riserbato al gran Patriarez de' monaci di occidente di abbatterlo in tatto, e ili distruggerlo. S. Banedatto nato in Norcia nell' anno 450 da nobilissimi genitori Eurroprio, ed Abbandanzia, della gente Anicia, discendente, come S. Gregorio pruo-

va, dagli antichi Anicj, che Patercolo annovera fra i sentori, govanetto fa mandato in Roma ad appere lere le lettree. Estiduto tatusto delle cose mondane in età di anni 14, o pur 17, ritirossi nella solitudine di Subiaco, quaranta miglia distante da Roma, ed altettanto da Casino. S. Gregorio Magno, uomo dottissimo, e gran mnestro dell'evangelica filosofia, parla a lungo della vita santa, e penitente, ele Benedecco menò in quel luogo. Era egli però destinato dalla providenza ad imprese maggiori.

Durava tuttavia in Casino il falso culto degl' idoli(A). Sa la cima del monte esisteva un tempio antichissimo dedicato ad Apollo, coi boschi intorno a Venere consecrati. Benedetto, sotto il regno di Genserico, si condusse colà. Quivi rinvenne quel fanum vetustissimum, in quo ex antiquorum mo e gentilium a stulto rusticorum populo Apoilo colebatur. Circumquaque etiam in cultu Duemonum luci succreverant in quibus adhuc, eodem tempore, infidelium insana multitudo sacreficiis sacrilegis insudahat. Jbi vir Dei perveniens con rivit idolum, subvertit aram. su cidit lucos; atque in ipso templo Apollinis oracu'um B. Martini, ubi vero ara eiusdem Apollinis fuit, oruculum Sancti construxit Joannis, et commorantem circumquique multitudinem, praedicatione continua ad Christi fidem vocabat. (1).

Ed in altro luogo lo stesso santo Dottore (2) :

<sup>(1)</sup> S. Greg. Dialog. lib. II Cap. VIII,

<sup>(2)</sup> Id. loc. cit, Cap XIX.

Non longe autem a monasterio vicus erat, in quo magna multitudo hominum ad fidem Dei ab idolorum cultu Benedicti fuerat exhortatione conversa; et crebro illus pro exhortandis animabus fra res suos mittere Benedictus Dei famulus curabat.

Quindi Marco poeta, discepolo del Patriarca, e che a lui sopravisse, parlando di Monte Casino, si espresse così:

Hune plebs stulta locum quondam vocitaverat arcem Marmoreisque sacrum fecerat esse Diis.

Qual ture si vero signasset nomine quisquam Tartareum potuit iure vocure cahos (1).

Alla qual cosa ancor volle alludere Dante Alighieri, armonico pittore delle nostre memorie antiche, allorquando dal Paradiso intrudusse il Patriarca a parlare così (2):

- » Quel monte a cui Casin è su la costa,
  - » Fu frequentato già in su la cima
  - » Da la gente ingannata, e mal disposta.
- a Ed io son quel, che su vi portai prima
  - a Lo nome di conut, che 'n terra addusse « La verità che tanto ci subblima.
- E tanta grazia sopra me rilusse,
  - « Ch' io ritrassi le ville circostanti
  - « Dall'empio colto che 'l mondo sedusse.

Questa dunque è l'epoca sicura, in cui cessò in-

<sup>(1)</sup> Ved. Gattola Acc. Cass. tom. II in fig.

<sup>(2)</sup> Parad. cant. XXII. vers. 37 e seg.

tieramente l'idolatria in Casino, e nei luoghi vioini. Quivi allora mise sue ferme radici la religion Cristiana. Quivi S. Benedetto gittò i fondamenti della sua regola, e quivi die principio ad un'ordine così graude, e cospicuo, a cui il Lazio, l'Italia, e l'Europa civilizzata son debitrici della conservazione della religione, delle arti belle, e di ogni sorte di letteratura. Tutto si renderà manifesto nel seguente

#### CAPITOLO II:

Stato della letteratura, e del costume nei nostri luoghi, allorché S. Benedetto capitò in Monie Casino: fondazione della seuola Cassinese, suol progressi, e vicissitudini;

La più densa ed oscura notte ricuopre l'origine delle lettere, delle scienze, e delle arti. Signora come esse fossero state introdotte in Egitto, e come in Grecia trapiantate; ed e noto soltanto, che in questo luogo felice, più che altrove, prosperarono, e fiorirono. La nostra Magna Grecia vi attese assai per tempo, e con trasporto. Essa non invidiò la Grecia trasmarina, anzi in alcune cose giunse a superarla.

Il rozzo Lazio, insieme alle ricchezze de popoliconquistati, ne divenne il possessore. Roma, ed iu conseguenza tutto il resto d'Italia, può vantare circa un secol d'oro di letteratura, ed un altro di argento. Nel terzo secolo cominciarono le arti, e le lettere a' declinare, finche ai tempi di Costantino Magno deseaddero maggiormente, e andarono sempre più a degenerare in appresso.

L'igneranza degl'imperadori regnanti, la smoderata ambirione dei Generali delle armate, l'avidità de' pretoriani, le guerre che spesso accadevano, per disputarsi a vicenda l'impero, e la divisione di questo, ne forono le infelici cagioni.

Cominciarono allora bensì a sorgere altre specie di erudizioni, care al nome cristiano, che chiamaronsi ecclesiastiche, e di diritto canonieo. In esse si distinsero fira noi gli Ambrosj, gli Agostini ( quantunque africano), i Gregorj, ed alcuni altri.

Ma nel quinto, e sesto secolo le invasioni desoatici dei Goi; dei Vandali, degli Ostrogoti, dei
Longobardi, e di altri popoli barbari, per lo più
di setta arriana, e de' Greci stessi, che gl'uni dietro
gli altri oppressero, e dilaniarono l'Italia, e soprattutto le amene nostre contrade, diedero l'ultima fatale scossa alle lettere; e postergata la vera religione
recarono il mal costume all'apice della rilasciatezza.
Lo spirito umano parve allora del tutto avvilito e depresso, e l'anima abbassata alla condizione delle fiere
esivaggie: ed altro non respirando fra gli uomini,
ehe avvilimento, e timori da una parte, e crudeltà,
e ferocia dall'altra, si perdettero a poco a poco le
cognizioni; e l'umano sentimento e l'amore pel buon
gusto, e pel bello, rimsse estinto(1).

<sup>(1)</sup> Appena ai tempi di S. Benedetto si rammentano dua uemini dotti, Bocsio, e Cassiodoro,

In questo stato di corruzione ad un dipresso trovavansi Roma, PItalia, e i nostri Inoghi, allorquando sbucció S. Benedetto dalle spelosche di Subjaco, e la voce del primo Patriarca de'monaci di oscidente annunciando

Lo nome di colui, che 'n terra addusse La verità, che tanto ci sublima,

si udi per la prima volta rimbombare sul monte Casa sinese.

i Frattanto il prodigio operato dal Patriarca nel togliere, e sharbicare affatto l'idolatria in Casino, avea tosto richiamato gli sguardi solleciti di tutte le vicine, e rimote nazioni. Pensò allora l'uom di Dio a trar profitto da queste vantaggiose circostanze. Richiamo immediatamente in quel luogo gli nomini più probi , e meno indotti , i quali o stanchi dalle vicende di fortuna, o bramosi di sottrarsi da propri rimorsi, si rimirone colà, per godere di quella calma, ch'è solo fiutto del pratico esercizio di virtù, e di nostra sacrosanta religione. Essi furono istruiti dal Santo, e ricevettero pure le sue leggi, delle quali tornerà conto di farne altrove l'analisi . Per ora gioverà premettere, che in quella nuova società vi fu comunanza, reciprocità di ajuto, somma armonia, e tutti quel legami, che nascono dall'uniformità di pensare, e dai principi più puri della vera Religione.

2 Udiva a malineuore il Patriarca, che le reliquie del paganesimo rimaste in Roma, ed altreve,

fomentate, o almen tollerate dagli Ostrogoti, di setta arriuna , aveano allora , al dir di Salvigno (il Geremia di quei tempi (1)), indotto gli nomini a tanta oscenità, di cui non può idearsi il peggiore. Ben vide che a siffatta rilasciatezza di costume, altro non dovea opporsi, che una educazione della gioventii, precisamente de' nobili , fondata su la filosofia cristiana. e su le lettere. Aprì quindi in Monte Casino un accademia, ossia scuola di santità, e di dottrina, ove sotto la cura e vigilanza sua, e di quegli uomini gravi, e probi venisse diretta; ed istruita la gioventu (2). Quindi fondò colà una biblioteca, che dobbiamo supporre composta di libri greci, e latini; e vi stabilì una informeria, raccomandando fuor di modo la cura degli ammalati; cosicchè non vi dovean mancare coloro, che istruiti fossero nell'arte salutare (B).

3. Invito altora all' educazione nella sua scuola il fiore della nobiltà Romana, e di altri luoghi, ed il suo proponimento protetto da CHI col solo como regola l'universo, non andiede fallito.

4. Da quella scuola tosto uscirono persone sante, e scienziate. Tutti i discepoli di S. Benedetto, de

<sup>(1)</sup> Salviano mori nel 484.

<sup>(2)</sup> Hajus poero um educationis, et institutionis motivum extitit, quod cum ( ut colligitur ex Salviano ) reliquiue etuiciomi, relicitae in urbe, in tentam obseamitatem porumpris, it viri, adolescentes calamistratos sibi desponsarent, S. Benedictus (poporer volute rephecile adiolot), sacraria castitatis, ubi educati puevuli ab omni impudictita praeservarentur. Gravin. Longe minuta vox p. 258, News, 1633 in 4, Gio. Pietro de Gesecuso, Prissidio romano p. 459 Piacenza 1644.

quali fa menzione la storia, e. che noi avremo occusione di rammentare in appresso (1), apparvero istruiti nelle divune, ed umane cose, escritati nella lingua greca (C), 'nella poesia, e nella musica (D). Esi salmeggiavano, e cantar doveano in Caiesa le loro poettele composizioni al suono degl' istromenti musica-li. Alla qual cosa alluder volle l'erudite Pantano:

Primus et hic I alae posui: sacraria gen'i, Et clasuit sacros moenia in una choros.

Ma Placido, e Mauro spediti dal Patriarea in Sicilia, ed in Francia, con le colonie Cassinesi, dovettero possedere la dottrina necessaria per siffutta missione. Essi aprirono in quel luoghi altre simili scuole di santità, di letteratura, e di belle arti (a).

5. Ottre degli alunni interni figliuoli de nobili, e de poveri, offerti a Dio dai loro genitori (3), che il Santo riceveva in educazione, per lo più dagli anni cinque sino ai sette, accoglieva ancora gli alinni esterni secolari. Questi appena apparate le lettere, e le arti liberali si restituivano nelle patrie loro. E un tale sistema durò sino all' XI secolo, tempo in cui

<sup>(1)</sup> Ved. il seguente Cap. III n. 2 a 7.

<sup>(2)</sup> Ved. il Mabillon Degli studj monastici Cap. II.

<sup>(3)</sup> Si quis forte de nosillins affert filium suom Deo in monastrio: si ispe puer minori ateste est, parentes ejus faciant petitionem, et manum pueri involvant in pulla altaris, et sie eum offerant . . . Similiter autem et pouperiores ficiant ... ocram testibus. Cap. LIX P. 122 Reg. S. Bened. Rea. 1680 in fe.

rimase abelito, siccome assicura S. Pier Damiano (1).

6 Ma nou andò guari, che lo stabilimento del nocristiana ed alla umanità, rimase estinto in quel luogo. Zotone, avarissimo Duca de'feroci longobardi, circa il 589, in tempo di Bonito, VIII Abate, di notte assale Monte Casino, e lo abbandona al sacco, ed al fuoco. I monaci, tutti salvi, presero la via di Roma, al di cui ducato era la città di Casino allora soggetta. Pelagio II assegnò loro alcune stanze nel Laterano, ove stettero, per lo spazio di circa 130 anni. Ad essi il Papa Pelagio, e i suoi successori consegnarono le accademie del Vaticano, e del Laterano, ove nelle scienze, e nel canto ecclesiastico al-levarono il clero di Roma (2).

7 Nat. secolo VIII Petronace da Brescia, a suggerimento di Gregorio II (3), riconduce i monaci in Monte Casino, e nell'anno 718 da principio alla riedificazione del Monastero, e della Chiesa in una forma più magnifica, che fu poi dal Pontefice Zaccheria nel 748 consecrata (4).

8 La prima cura di Petronace fu quella di riaprire le scuole colà, giusta la sua primiera istituzione. Tosto in quel sacro ginnasio si vide ri-

<sup>(1)</sup> Opus. XXXVI, Cap. 36. Questo Santo nacque in Raggenna nel 1007, e mori nel 2073.

(2) Ved. Crescenzi loc. cit.

<sup>(3)</sup> Sedette nel soglio di Piero dal 715 al 731.

<sup>(4)</sup> Fu papa dal 741 al 752,

florire la lingua greca, e latina, la grammatica, la storia ecclesiastica, e profana, la sacra letterature, la poesia, la musica. La scuola cassinese si vida allora nello stato di dare alla Chiesa universale il supremo Pastore Gregorio III, e di poter spedire le sue colonie non solo in vari luoghi d'Italia, ma benanche, sotto l'abate Teodomaro (a richiesta di Carlo Magno, che nel 777 fu di persona in Monte Casino) nella Francia, e nella Germania, ove recarono le arti, e le lettere (1).

9 Rinnovatosi ancora il costume d'istruirsi colà gli alunni esterni, da Napoli stessa il Vescovo Stefano II, spediva in quei tempi, i chierici suoi in Monte Casino, raccomandandoli a Paolo Levita, onde venissero istruiti nella dottrina, nella musica, e nell' arte del canto coclesiastico (2).

Nella fine del secolo l'abate Gisulfo fonda alle radici del monte il nuovo monastero e Chiesa di S. Salvadore: l'adorna di ventiquattro colonne di marmo, colle loro basi, e capitelli, e di pavimento di vago marmo variato a più colori (3).

10 Nel secolo IX, secolo di piena ignorauza in tutti i luoghi, la scuola cassinese fa ulteriori progressi nelle arti liberali, è nelle scienze sacre, e profane, La biblioteca viene aumentata di melti novelli codici. Le materie ecclesiastiche, la storia sacra, e profana,

<sup>(1)</sup> Ostiens.Chr.Cass.lib.1 Cap.12, Mabill. ann.vol.II lib.XXV

<sup>(2)</sup> Ved. la cronaca de' Vescovi napoletani di Giov. diacone tom. I. R. I. S. p. 310, Chioccarel. in archiep. neap- p. 74, Ughell. tom. VI ibid.

<sup>(3)</sup> Si vegga nel seguente Cap. III il scoolo VIII.

astudio della sacra scrittura, e della teologia vien trattato con più vigore. La grammatica, la rettorica, e la poesia ebbero colà scrittori non oscuri. La medicina, e la filosofia cominciano a comparire. Ma la lingua greca, fonte perenne di ogni erudizione, giunge alla sua grandezza. I titoli de' libri, i nomi delle città, la salmodia, e l'incruento sacrificio, recitato anche in greco, non lascian luogo a dubitarne. Essi sono i presagi dell'incremento di letteratura, che dovrà in quel luogo oscevarsi in appresso.

11 Lodovico Pio, figliuol di Lotario Imperadore, colla sua augusta consorte Angelberga, visita de volte il monastero. Rimane egli cotanto incantato d'ull'esercizio delle viritì cristiane, e dalle seienze, ed arti, che professavano que' religiosi, che impetrò dall' Ab. Angelario la spedizione di altre colo-

nie de' monaci ne' suoi vasti dominj-

12 Ma nel mentre la scuola cassinese fioriva per la pietà, per le scienze, e per le arti, un nuovo torbine, più ferale del primo, venne a ridurla in incendio, e strage luttuosa. I truci Straceni, che da qualche tempo invaso aveano le nostre belle regioni, e tutto metreane a sacco, ed a fioco, depredando uomini, e donne, e distruggendo i monumenti più augusti della veneranda antichità, che ci eran rimasti, nell'884 incendiaron prima il monastero di Monte Casino, e poi quello di S. Salvadore, ed uccisero il Santo e dotto Ab. Bertario, con molti monaci suoi. Coloro che rimasero dal tremendo eccidu superstiti ( nou potendo più recarsi in Roma, perchè Casino situato nella campania, dismema.

brato dalla ducea romana, a Capoa si apparteneva), presero questa volta, e prima in Teano, e poi in Capot fissarono la residenza loro, fino a che nel 919 fecero iu Monte Casino ritorno (1).

13 Nel secolo X tutto è bujo. In Monte Casino continua il fuoco delle lettere, quantunque molta monaci dotti fossero rimasti estinti nel massacro saracenico. Agli studi grammaticali si unirono gli studi storici, ed eraditi, e per complemento la dialettica, la rettorica, la poetica, che fondavansi su i due primi. Essi venivano indicati col nome di trivio, ed eran compresi in quel verso fanigerato:

GRAM loqui'ur, DIA vera docet, RETH verba colorat.

Quindi veggonsi colà sorgere scrittori ecclesiastici, e poeti. Gli altri studj liberali, e la storia vi sono egualmente coltivati. Ed è qui da ossevarsi, che ripresa in quel santo luogo la greca salmodia, collo studio dello scibile umano e divino, dovette rimettersi in Casino ancora la scuola della lingua greca, e della musica (2).

14 Nal. skoolo XI siegue in Italia l'ignoranza, e la barbarie, ma in Monte Casino si gode il meriggio della letteratura, e vi si stabiliscono le belle arti...la, questo secolo la scuola cassinese giunge alla sua grandezza, uè vi fa disciplina, che non fosse stata colà-

<sup>(1)</sup> Si vegga nel seguente Cap. III il sec. 1X.

<sup>(2)</sup> Si verga nel seguente Cap. III il sec. X.

coltivata con fervore. Basta leggere la dedica tatta da Leone Marsicano (1) all' Ab. Oderisio, successore dell' Ab. Desiderio, per rimanerne convinto. Le materie ecclesiastiche, la teologia, la storia sacra, e profana, la poesia latina, l'eloquenza, la musica, e g'i altri studi umani, e la dialettica vi prosperarono: la filosofia, e la storia naturale ebbero i loro cultori fra quei monaci : l'aritmetica, la matematica, la poesia italiana , l'astronomia cominciarono a comparire ; e sin d'allora la celeste Urania proccurò spandere su di noi la sua luce celeste; ma la medicina più di tutto vi si elevò in un grado superiore. Le nostre regioni, e l' Italia ebbero nell' abate Desiderio , non solo il più zelante promotore di ogni specie di letteratura, ma benanche il ristoratore delle arti belle. E noi avremo occasione di mostrarlo partitamente nel Cap. III, allorchè rammentaremo gli scrittori di questo secolo. Per ora crediam far cosa grata agli eruditi, ricordando loro un passo del critico severo, autore della storia civile del regno, non troppo amico de' monaci (2):

Ma non dobbiamo, dic'egli, fraudar qui della meritata lode, i monaci Cassinesi, i quali furono i primi, che cominciarono in mezzo di tanta

<sup>(1)</sup> Ex diversis mundi partibus, eiusdem Sancti praedecessoris tui diligentia, vel iam eruditos aggregaverat, vel in hod ipso coenobio erudiri studiosissime fecerat. Leo Osticas, in prolad Chr. Cass.

<sup>(2)</sup> Ister. civil. II, 11, lib. X p. 113

27

oscurità a recar qualche lume a tutte le professioni in queste nostre provincie. E poco dopo (1) soggiunge: I monaci Cassinesi si distinsero fra noi in questo secolo (XI) sopra tutti gli altri. Essi si applicarono a questi studj, e mantennero presso di noi le scuole sacre, con molta cura, e dove il catechismo era con molta diligenza spiegato da valenti teologi, de' quali era in questi tempi il numero grande . . . . Ma non pure in questi studi ( sacri ), che peraltro doveano essere loro propri, i monaci Cassinesi si segnalarono; ma si distinsero ancora per le buonc lettere, e varia erudizione; e quel poco che si sapeva presso di noi a questi tempi, in loro era ristretto, e qualche cognizione, che se ne avea, ad essi la doveano le nostre provincie.... Passa quindi a far menzione di alcuni libri scritti, e pubblicati da quei monaci: De musica: de calculatione, et de Luna; ed altri simili : De astronomia : Vitruvii de architettura: de generibus lapidum praetiosorum, ed altri moltissimi.

Essi ancora impiegarono la loro industria a ricercar libri di varie erudizioni, e scienze, e far-li trascrivero. Oltre a quei cho appartenevano alle cose sacre, ed ecclesiastiche, furono trascritti; La storia di Giornande de Romani, e de Goti: La storia de Longobardi, Goti, e Vandali: La storia di Gregorio Turonese: Quella di Giu-

<sup>(1)</sup> Loc. cit. p. 120

rèppe Ebreo de bello Judaico: L'altra di Cornelio Tacito: La storia di Erchemperto: Cresconio de Bellis libicis: l'Iliade, e l'Odissea di Omero: Cicerone de Natura Deorum: Terenzio: Virgilo: coll egogle di Teorito: Orazio: i Fasti di Ovidio: Seneca; Donato, ed altri autori (1).

NEL SECOLO XII l'ignoranza continua in Italia; ma nel sacro Moute Cassine:e si fa uno studio serio su l'opere classiche de' poeti greci, e latini, e su quelle di Cicerone. Quindi l'eloquenza, la poesia, e le altre arti liberali si estollono maggiormente. Il numero de' monaci dotti ed eruditi si aumenta, ed oltre de' soliti studj sacri, comincia a nascere il gusto di conoscere l'antica disciplina della chiesa. La storia naturale, le altre science fisicle, la malematica, l'astronomia, e la musica veggonsi trattate con maggior calore. La storia letteraria di que' tempi tenebrosi, il

<sup>(1)</sup> Oltre degli autori rammentati dal Giaumone esistono aneora in quell'archivio moti altri codici antichiamii. Essi contengono: trentuno orazioni di Cicerone: atcuni frammenti dell'Ortenzio, il ibro dell'Amuzizia, e i paradossi dello atesso: Sallustio: Falerro Massimo: Aristotile dell' udito: molte cone della atoria naturale di Pluio: Appulo dei quadrupedi: la Tebaide di Stazio: Nonio Marcello della lingua latina, ed il Romuleon'i Un codice col titolo di Esculapio: Ippocrute in latino: un libro dell'artilità del polso: la pratica medicinale del maestro Gualdieri: la chirurgia di Costantino Africano: un recipe contro i veleni: un codice di omelie, ossian discorsi, eve veugon lodati Cicerone, Sensea, Galeno, Origine, Ambrosio, Agostino, Anseimo, ec., E shi potri rialite tutti gli altri codici: 2

Polistore di Solino, e l'architettura di Vitruvio, per la prima volta si pubblicano abbreviati in Monte Casino. In una parola questo luogo si trova in questo sccolo nello stato di dare a Roma soggetti distintissimi (1), i quali vi recano il buon gusto nelle lettere, e la grazia della antica eloquenza, ch'eravi maneata (2).

Nel secolo XIII i progressi negli studi di grammatica, di logica; di filosofia, di teologia delle cose ecclesiastiche, dell'uno, e dell'altro dritto, e delle altre scienze si rendono in quest'epoca vieppiù manifesti in quel luogo. Quivi il nostro S. Tommaso di Aquino fanciullo apprese con profitto i primi smi della pictà, e della sua gran dottrina, e I università di Napoli ebbe a chiamar da colà i maestri in sacra teologia (3).

Nel secolo XIV pochi certamente furono in Monte Casino gli uomini illustri. Il governo del monistero, che verso la fine del secolo precedente si diede da S. Pier Celestino alla Congregazione da lui eretta, per cui tutti i monaci dell'antica educazione Benedettina, usciron da quel luo-

<sup>(1)</sup> Gelazius II a vizis ed omnia pertitasimis, quorum in menaserio non parvo copia inerat, ad liberales artes addiscendos adiunctus, et ipsas, prae emnibus fere alisi diversarum regionum praeclasee indolis pueris, artes in brevi, et monasticum ordimem plane nimis addiscite. Pendolph. Pisas, in yita Gelazio fapare

<sup>(2)</sup> Si vegga il cap III. sec. XII

<sup>(3)</sup> Si vegga il cap. III sec. XIII

go (1): le guerre ostinate allora ricorse; e più di tutto il governo dato agli abati Vescovi dal 1326 al 1366, ne furono l'infelice cagione. Gli abati Vescovi essendo stranieri, e non educati in Monte Casino, non mostrarono, a dire il vero, quella premura, e quello zelo, che gli abati regolari, e figli del luogo avean sempre nudrita per la gloria di quel menastero (2).

Nel secolo XV sieguono le disgrazie del monastero, e quindi non è meraviglia, se vi sia scarsezza di uomini dotti. Le riflessioni esposte nel secolo precedente doveano di necessità produrre siffatta dolorosa conseguenza. Ma in quest' epoca vi si aggiunse l'altro possente motivo, di essersi date il monastero in commenda dal 1454 al 1504.

Esistono benvero nell'archivio cassinese più codiei di questo secolo, ne' quali leggonsi sermoni, esposizioni della sacra scrittura, e di altre materie ecclesiastiche, senza i nomi degli autori, per cui potrebbero probabilmente riferirsi a quest' epoca.

Del rimanente la penuria di questo stesso secolo verrà compensata dall'abbondanza de'monaci dotti e di gran rinomanza, che fiorirono nell'epoca seguente (3).

<sup>(1)</sup> Celestino V nel 1294 creò abate di Monte Casino Angelario Il monaco celestiano, che resse il monastero circa quattro mesi. Pretese allora il novello abate, che i monaci basedettini enlà esistenti, vivuti fossero colla regola de' celestini, e prese avessere il abito loro. Allora i monasi cassinesi per non far tutta siò usciroso dal monastero.

<sup>(2)</sup> Si vegga il cap. III sec. XIV

<sup>(3)</sup> Si vegga il cap- III sec. XV.

NEL SECOLO XVI, rimosse appena tutte le infelici cagioni, di sopra esposte, non vi fin letteratura greca, latina, chraica, umana, e divina, in cui non si fossero i Cassinesi applicati con energla, in quel sacro ginnasio, e contraddistinti con spleadore. Quanti poeti eccellenti, eloquenti oratori, storici pregevoli, filosofi gravissimi, giureconsulti insigni, eruditi nei sacri canoni, nella teologia, nella scrittura sacra, nelle lingue esotiche, nelle matematiche, nella meccanica, e nelle belle arti? Esso fu il secol d'oro del monastero di Monte Casino (1).

NEL SECOLO XVII gli abati alunni del monastero prescelti dai professori, e dagli uomini dottissimi della scuola cassnese, fecero di tutto per conservarla nella sua grandezza, e sublimità. Ci fa sapere l'ab. della Noce, che in questo secolo cominciarono a spiccare in quel sacro ginnasio i nobili giovanetti inglesi(2),

<sup>(1)</sup> Si vegga il cap. III sec. XVI.

<sup>(2)</sup> Toto divisos orbe Britannes Cainum appulises semper comperimus. Petrum nostrorum acco inde habumus Sayum, vitae sanctimonia venerabilem, editis voluminibus clarum: Thoman Praestonum, doctissimum in primis theologum, et pro tuenda roman fide in patrio solo per annos triginta constantissimum athletam; cuius theologicos commentarios manu exartatos vidinus: Michaelem praescedentibus non imparem: Bernardum nuper praefati Thomne consaguineum, magna sanctitatis opinune defunctum. Nunc vero ex proxima anglis Histernia habumus Rachium, quem praeter virtutum decora, severioris doctrinee, amoenioris licteraturus ampla suppellex exhornas. De Ruce ad Çhr, Loco, Ostima.

recatisi colà per essere educati nella pietà cristiana; e nelle lettere. Essi coltivarono con successo in quel sacro liceo il loro spirito serio, e pensatore.

1.º Paolo da Cosenza (ab. dal 1608 al 1609) in tal modo accese i giovani religiosi agli ottimi studi, che il cardinale Gaspare Borgia, recandosi in Napoli ad occupare la carica di vicere, accompagnato da moltissimi nobili, e magnati, visitar volle Monte Casino. Colà applaudi le loro, letterarie accademie, non che la monastatica disciplina, e colmò i religiosi tutti di somme lodi.

2.º Angelo de Grassi da Fondi (abate nel 1631), nou solo promosse la letteratura umana, e divina, ma benanche le arti, ampliando la quadreria.

3.º Andrea Arcioni da Parma (abate dal 1645° al 1647), continuò le orme del suo predecessore.

4.º Severino Pepe da Napoli (abate dal 1675' al 1680), prima della dignità abasiale, fu professore di teologia in Moute Casino, nientemeno che per lo corso di anni quattordici. Reso abate assisteva ogni di alle discussioni scientifiche, e con maravigliosa eloquenza, e robustezza di ragioni anch'egli disputava. I buoni siudj, che sotto al suo governo si facevane colà furono contestati da Benedetto XIII, che cardinale nel 1676 fu di persona a visitare quel Santuario.

5.º Andrea Diodato, ancor di Napoli, (abate' dal 1680 al 1681) versatissimo nelle discipline filosofiche, e teologiche, le insegnò con applauso inte

aleuni induarteri dell'ordine benedettino, e ptriteca larmente in quello di S. Severino di Napoli. Teinti bo gran pregio da tutti i letterati del svo tempo, diede i saggi più luminosi del suo profondo sapere. Davenuto abate; interveniva di continuo in gli agoni letterati, filosofici, teologici, e migrali; e quivi accustatamente q istionava:

6.º L'abate Scépatitano Biancardi da Milano (che resse il monastero dal 1681 al 1687), quali sforzi non free, sonde far contunare in quel luogo lo studio delle lettere umane, é delle scienze più severe ? Basta leggere il viaggio del gran Mabillone, giudice molto competente, testimonio di veduta, per rimanerne convinto (1).

Un'istituto cotanto pregevole dovea sicuremente produrre i risultati più brillanti. Si videro quindi in questo secolo sorgere colà gli scrittori più insigni su tatte le cose umane, è divine, su i riti dell'una, è dell'altra chiesa, sul dritto canonico, sulla poe

<sup>(1)</sup> Mabillone nel suo viaggio letterario fatto per l'Islia nel 1685; recatosi in Monte Casson, coin ne parla: Dam a studità vacavemus identidem interfuinus collationibus, et disputatonità bus pubblicis, quae apud Casinates nourros frequintersone fundi es rebus theologicis, et philosophicis, maniem moralibus, mel rero estima de Scripturis Sucris. Huiusmodi collationes pussum moditare orationibus, et poemiticis, ut hospitibus s'ui grutificantionibus, et poemiticis, ut hospitibus s'ui grutificantia. Naue apud Casinates pracelare instituturi inomes, qui per sex auros continuos sub accurata migistri disciplina, in noutitiora, conclasio private degrata, ubi s'o ffisis pictura atque in literia accurate exercentur. Egreçia è questa testimaniaza di redutà di qua nuon dettinina, che la milio oaste nel la scuola Cassonic.

sia, sulla storia, sulle varie lingue, e su di ogni sorte di erudizione. La diplomazia vi fu con fervore coltivata, e le arti dipendenti dal disegno vi fiorirono specialmente (1).

Nel secolo XVIII gli abati figli del monastero continuarono ad ogni costo a promovere tutti i rami

scientifici, e di bella letteratura,

1.º Ippolito di Penna napoletano (abate dal 1697 al 1704), uomo di grande ingegno, e dotrina, primacchè consegnita avesse la dignità abaziale, attese per molti anni ad insegnare in quel chiostro. Oltre degli studj in filosofia, e in teologia scolastica, che vi eran sempre fioriti, fissò la cattedra de sacri canoni, all'insegnamento de' quali pose il monaco cassinese Tiberio Gentile da Genova.

2.0 Gregorio Galisio da Napoli, che gli succedette (dall'anno-1704 al 1717), colla massima premura, e vigilanza, fece anche fiorire colà le arti, e le scienze. Non risparmiò spese per richiamare in quel luogo i migliori maestri di lingua greca, latina, italiana, di umanità, e di rettorica. Egli ampliò il monastero con belle fabbriche, vagamente architettate, che richiamano l'attenzione de' forastieri.

3.º Lo-siato, in cui la letteratura sacra, e profana trovavasi in Monte Casino ai tempi del suo successore Niccola Ruggi ( abate dal 1717 al 1722), iu ammirato nel 1721, allora quando il surriferito Cardinale Orsini, indi Pontefice, si recò per la seconda volta a visitare quel sautuario.

<sup>(1)</sup> Si vegga il Cap. III sec. XVII

4.º Arcangelo da Napoli della nobilissima famia glia Brancaccio, che venne dopo (dal 1722 al 1725), ardette d'impegno il più grande, non solo perchè continuasse a fiorire in quel sacro liceo la disciplina monastica, ed ecclesiastica nella sua purità; ma benanche acciò brillassero i buoni studi. Egli arricehì la biblioteca di opere classiche fatte venire da vari luoghi d'Italia, e dalla Francia, Sotto di questo abate, lo stesso sommo Pontefice Benedetto XIII, colla sua celebre bolla , Quod inscrutabilis del 1725, dichiarò solennemente tutto quello che avea egli coi propri occhi veduto in Montel Casino, negli anni 1676, e 1721: Compertum habemus, ei scrisse, a monachis, quae ad regularia instituta pertinent, laudabiliter observari: sacrarum literarum studia sedulo exerceri; divinumque in primis cultum summa cum religione peragi: quemadmodum propriis inspeximus oculis, cum in minoribus constituti illud sanctunrium, adeo celebre, devotionis gratid visitaturi perreximus.

5.º E tralasciando tanti altri illustri abati promotori delle lettere, delle scienze, e delle arti, basterà rammentare Sebastiano Gadaleta da Trani (abaterà tammentare Sebastiano Gadaleta da Trazò al 1731). Uomo dottissimo, e scrittore non oscuro, nutri simile ardore per la coltura dello spirito in quella scuola. Egli ebbe nel 1727 l'onore di fari consecrare la Basilica dal di sopra lodato Pontefice Benedatto XIII. Questi sempre, uniforme a se stesso, pronunziar volle in quella sacra occasioni una eloquente omella, innanzi di un numeroso certeggio di Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, abati, e unaguati, del vicerè Cardinale Alhana, e di una immensa

fella di fedeli. In essa non mancò di encomiare grandemente la religione, la pietà, la monastica disciplina, l'ospitalità, e gli studj dei Cassinesi, da lui stesso puranche altre volte sperimentati (1).

Quindi in questo secolo riusci quella scuola feconda di altri allievi probatissimi, eruditessimi in ogni genere di letteratura, e nelle belle arti. Ma lo studio delle lingue esotiche, e della sacra scrittura ginuse a tal seguo, che ne riportò le lodi di tutti i dotti, e di tutti i giornali letterari di Europa (2).

Nel secolo XIX, già principiato, malgrado le passate peripesie, pure per buona sorte, il monastero ritiene un ottimo Prelato, figliuolo del luogo, e di quell'antica educazione (3). Amatore della monastica disciplina; coltore delle scienze, e degli studj umani; geniale delle arti belle, sta facendo di tutto, cogli autichi suoi monaci; onde far fiorire in quel luogo le scienze, le arti, e la buona disciplina. Non perdonando a dispendio qualenque ha richiamato colà per la istruzione de' giovanetti noviri, i maestri dell'amena letteratura, della lingua greca, e latina, di altre lingue vive, e di carattere, e disegno; oltre del-

Drough Coogle

<sup>(1)</sup> Erra qui l'accuratissimo Muratori (ann. tom. XII p.196), diccudo ci aver il Pontefice consecuata la chiesa di S. Germano, quandocchè fu quella di Monte Casino. Dice per altro il vero, che il Pepa salito in Monte Casino, stiede colà da semplice religiono, e pareggió coll' escuplarità, e pietà di quei monaci, assistendo al cojo, anche nella mezza notte, e mangiando al refettorio. Volle veder l'archivito, e quivi si trattenne più ore, dimana dando molte cone all'archivista abate Gattola.

<sup>(2)</sup> Si vegga il Cap. III. sec. XVIII.

<sup>(3) 11</sup> P. Reverendiss. D. Giuseppe Maria del Balzo,

le matematiche, della filosofia, e teologia, che vi s'insegna dai monaci (1)

Dando fine a questo capitolo, possiamo per corona dell'.opera rammentare quanto ne lasciarono scritto due uomini eruditissimi dotati di sana critica. Il primo egli è il nostro cardinal Baronio, padre della storia ecclesiastica, il quale all'anno 716 si espresse così: Sed et illud absque trepidatione mendacii asseri iure potest, nullum unquam toto christiano orbe extitisse aliquando monasterium, ex quo tot viri sanctitate conspicui, ad regimen sanciac apostolicae sedis adsciti fue: rint, ut plene dici possit, fuisse idem aliquando se i minarium sacrorum Antistitum, prout quae suo loco dicturi sumus manifeste docebunt. Ed il secondo à Giambastista Mari canonico in Roma di S. Angelo in Pescheria, nella sua prefazione all'opuscolo di Pietro Diacono degli uomini illustri Cassinesi. Quivi assicura: Innumerabiles fere monachos ex hac nobilissima accademia Casinensi prodiisse, cujusvis doctrinae genere refertos, velleque sacrum asceterium casinense eruditionis merita laude spoliare, est, rem manifestam negare, non secus alque olim Zeno molum è rerum natura sustulit ; nivi candorem detraxit Anaxagoras, et Soli concessam ab omnibus astronomis magnitudinem Epicurus.

Intanto egli è tempò di passare ad esporre specificatamente tutti gli uomini illustri Cassinesi, e le opere da essi composte, e date alla luce.

<sup>(1)</sup> Si vegga il Cap. III sec. XIX.

# CAPITOLO III

La Bibliografia di Monte Casino,

### SECOLO VI

In questo secolo VI della Chiesa, primo del monastero di Monte Casino, veggiamo eminentemente brillare il Patriarca, ed indi i suoi allievi nel numero di sette. S. Bendetto da Norcia, 'primiero Patriarca de' Monaci in occidente, dietro l'esterminio dell'idolatria, circa l'anno 529, fonda il monastero sul Monte Casino, e vi riunisce i monaci più probi, a meno indotti. Prima di riceverli usa le più accorte diligenze, e gli sperimenti più sicuri (1). Istrusce prima i suoi compagni, ed accoglie poscia all'educacione, fra gli altri, il fiore de' nobili giovanetti di Roma, e di altri luoghi (2). Regge il monasterò da primo moderatore col nome di abate Κοινοβισρικη, per anni circa 15, dal 529 al 544 (3).

significa Pater , Reg. S. Benedict. Cap. II p. S.

<sup>(1)</sup> Regul. S. Renedicti cap. LVIII. De disciplina recipiendorum fratrum, p. 114, Romae 1680 in 4.

<sup>(2)</sup> Vedi il capitolo II n. 1 ad 3 p. 19 di questo libro.
(3) Lo stesso S. Benedetto ci fa sapere, che la parola Ana.

Per la perenne sussistenza di così grande e lodevole stabilimento forma un codice di legislazione, approvato da molti concilj (1), commendato dagli scrittori di buon senso (2), e che è stato di base e di fondamento non solo a tutti gli ordini monastici (3), e religiosi militari (4), che sen vennero appresso; ma benanche ad alcuni governi d'Italia (5).

- (3) Gli ordini istituiti sotto la regola di S. Benedetto furono i Cluniacensi, i Camaldolesi, i Vallcombrosani, i Grandimoutesi, i Cisterciensi, i Fonte Embraldo, gli Ulmilatt, i Verginiani, gli Eremiti di S. Guglielmo, gli Olirettani, i Silvestrini, gli Speccessi, gli Scozzesi, i Gilbertini, i Vallecauli Juliensi, ed altri, che si possono osservare presso il Wion. S. I. gnazio, al dir di Costantino Gaetano, fu in Monte Casino, e colà da quattro di quei monaci fece comporre la sua regola molto simile alla benedettina.
- (4) Gli ordini de' Cavalieri sotto la regola di S. Benedetto sono: il Gerosolimitano, i Templari, quelli di Calatava, di Alcantera, di S. Stefano, de' SS. Maurizio e Lazzaro, di S. Maria dalla Mercede, di S. Giacomo della Spada, di de Aria, di Montesa, di G. C. di Portogallo, ec.
- (5) Venezia, e Genova adottarouo molte cose della regola di S. Benedetto. Il Gran Buca Cosimo de Medici, al riferire di Tommaso Galeto, interrogato perche mai leggesse tanlo la regola di S. Benedetto, rispose, che lo faceva perché dai regolamenti di questo gran Patriarca ne traeva le opportune massime pel buon governo de' suoi Stati. Egli pure istitui un ordine di Cayalieri sotto la stessa regola.

<sup>(1)</sup> Concil. roman. ann. 595 sub P. Gregorio Magno, Concil. Germanic., confir. per Septicense, Concilium Remense, Concilium Duciacense, ec.

<sup>(2)</sup> S. Bernard. De praecepto, et dispensat. cap. II, Mosem. Stor. Ecclet. vol. I tom. 3 cent. 6 p. 815, Mincrel. Syntagma, ec. p. 37; Augustad. Scriptor. eccles. lib. 3 p. 30; Calmet Comment. ec. su la regola di G. Benedetto.

Siffatto codice, tostoché voglia analizzarsi, si può ridurre a due parti. La prima contiene, per così dire, il dritto pubblico, ossia l'ottimo stato del monastero. La seconda abbraccia il dritto privato, ossian le leggi, che riguardano le obbligazioni particolari de' monaci.

Promise adunque il saggio Legislatore (nel proemio della sua regola), che per l'ottima istituzione della sua novella società, e della scuola del servizio di DIO, non avrebbe egli disposta cosa alcuna, che fosse stata aspera, e gravosa (1). Diedequindi al corpo de' monaci l'elezione dell' Abate, da scegliersi fra i più meritevoli pel buon costume, e per la dottrina della legge di DIO (2): che l'Ahate, eseguendo in tutto la regola, fosse in vita il maestro, il capo, e direttore: che più tosto giovasse, che comandasse: che dovesse odiare i vizi, amare i suoi confratelli, e far di tutto per essere amato, e non già temuto: che non disturbasse il gregge a lui com-

<sup>(1)</sup> Constituenda est ergo a nobis Dominici Schola servitii, in qua institutione nihil asperum, nihilque grave nos constituturos speramus. R. S. B. in Pr. p. 5.

<sup>(2)</sup> In abbatis or dinatione illa semper consideratur ratio, constituatur, quem omnis concors congregatio, saniori consilio elegorit. Vitae autem merito, et sapientiae doctrina eligatur, qui ordinandus cut, etiam si ultimus fuerit in ordina congregationis... Oportet ergor cum esse doctum in tege divina, ut sciat unde proferat nova, et vetera. Reg. S. Bened. Cap. 64 p. 136.

messo, nè usando di una potestà quasi libera, ingiustamente disponesse cosa alcuna (1).

Dall'altra parte ingiunse ai monaci i doveri della taciturnità (a), dell'obbedienza (3), e di una riverente subordinazione verso l'Abate (4). Vula che tutto fosse in comune, che niuna privata possidenza esistesse fra loro (5), e che ogunno ricevesse egualmente il necessario dal monastero-(6).

Concede all' Abate la facoltà di poter eleggere i suoi officiali, il Preposito cioè (7), il Maestro de'

<sup>(1)</sup> Scintque (Abbas) sibi oportere prodesse magis, quam praeesse... Oderit vitia, diligat fratres, et student plus amari, quam timeri... et praecipue ut praeesntem regulam in omnibus conservet. Reg. S. B. cit. cap. 64 n. 136. Abbas non contarbet gregem sibi commissum, ucc quasi libera uteus potestate; rinjuste disponat aliquid. R. S. B. Cap. 63 p. 130.

<sup>(2)</sup> Tacere, et audire discipulo convenit, Cap. 6 p. 18 ibid. Omni tempore silentio debent studere monachi, Cap. 42 p. 82.

<sup>(3)</sup> Primus humilitatis gradus est obedientia sine mora, Cap. 5 p. 17.

<sup>(4)</sup> Abbas autem, qui vices Christi agere videtur, Dominus, et Abbas vocetur, non sua assumptione, sed honore, et amore Christi, Cap. 63 p. 130.

<sup>(5)</sup> Ne quis praesumat aliquid habere proprium , nullam emnino rem 4 1/2. Omniaque omnibus sint communia; Cap. 33 p. 68 ibid.

<sup>(6)</sup> Omnes debent aequaliter necessaria accipere, sicut scriptum est: dividebatur singulis, prout cuique opus erat, Cap. 34 p. 69.

<sup>(7)</sup> Quemcumque elegerit Albas, cum consilio ratrum timentium Deum, ordinet ipse sili Praepositum, Cap. 65, pag. 139. ibid.

novizį (1), e il Cellerario (2), fra i monaci più dotti, più probi, e più prudenti.

Volle che l'Abate nel risolvere le cose di minor momento riguardanti l'utile del monastero, si avvalesse di un Consiglio de' seniori (3).

Per 'gli affari, ed interessi più gravi, dispose, che si seulisse il parere dell'intera Congregazione (4). In questo più alto consiglio soleva l'Abate fare le sue promozioni nelle persone più degne, tenendo innanzi gli occhi l'onestà, la fatica, ed il

<sup>(1)</sup> Senior talis deputetur, qui aptus sit ad lucrandas animas, Cap. 56 p. 114.

<sup>(2)</sup> Eligatur sapiens, maturus, meritus, sobrius, non multum edaz, non elatus, non turbulentus, non niuriosus, non tardus, non prodigus, sed timens Deum, qui omni congregationi sit sicut pater... Infirmorum, infuntium, hospitum spauperumque cum omni sollicitudine curam gerat... Omnia menurate faciat, et secundum iussionem Abbatis sui, Cap. 31 p. 58 ibid.

<sup>(3)</sup> Si qua vero minora agenda sunt in monasterii utilitatibus, seniorum tantum utatur consilio, sicut scriptum est: omnia fac cum consilio, et pott fuctum non poenitebit, Cap.3 p. 11 in fin. ibid.

<sup>(§)</sup> Quoties aliqua praecipua agenda sunt in monasterio, eonoccet Abbas omnem congregationem, ut dicat ipse unde agitur. Et audiens consilium fratrum tractet apud es et quod utilius iudicaverit, faciat . Sed magis in Abbatis pendet arbitrio, ut quod salubrius esse iudicaverit, ei cuncti obedient. Sed sicut discipul lis conventi obedien magistro , ita et ipsum provide, et iuste condecet cuncta disponers. In omnibus igitur omnes magistram sequantur regulam, neque ab ea temere devitivetur a quoquam. Cap. 3 p. 11 ibid.

merito, e soleva ancor degradarle per giuste cagioni (1).

Affinchè l'osservanza regolare, e la polizia interna fiorisse mai sempre nel monastero, dovea l' Abate essere coadiuvato dai Decani, così detti, perchè da ogui dicci monaci se n'eleggeva uno di miglior vita, e di maggiore sapienza (2).

Finalmente si poteva espellere un monaco che non diportavasi bene dopo delle opportune ammonizioni (3). Così del pari area la libertà di andar via colui che più non piacevagli quello stato (4).

Ed ecco detto in preve quanto si rileva in rapporto alla forma del governo che il Patriarca dar volle al suo monasterso. Se ora passeremo ad osservare le leggi relative alle private obbligazioni de monaci, le vedremo tutte poggiate su i principi del dritto divino, e di natura. Esse riguardano i doveri dell' uomo verso Iddio, verso se stesso, e verso del prossimo. 2.Dai doveri verso Iddio, fece egli nascere l'ob-

<sup>(1)</sup> Exceptis iis, quos ut diximus, altiori consilio abbas practulerit, vel degradaverit, certis ex causis. Cap. 63 pag. 130 ibid.

<sup>(2)</sup> Eligantur de ipsis fratribus boni testimonii, et sancta conversationis et constituantur Decani; qui solocitudinem gerant super decanias suas, in omuibus, secundum mandata Déet praecepta Abbatis sui. Qui Decani tales eligantur, in quibus securus Abbas partiatur onera sua, et non eligantur pen ordinem sed secundum vitae meritum, et sapientiae doctrinam, Lap. 22, p. 41.

<sup>(3)</sup> Cap. 38 p. 52 ibid.

<sup>(4)</sup> Cap. 39 p. 54 ibid.

bligo della piena conoscenza dei divini attributi, e della sua santa legge: l'adempimento di essa, e delle virtù cristiane, l'orazione breve, e pura (i), e la necessità di un culto esterno, e religioso. Quindi ingiunse a suoi monaci lo studio, e la lettura de'libri santi (a), delle collezioni de'padri, della regola di S. Britlio, ec. (3). E siccona: queste trovavansi scritte in greco, e non ermo state sinallora tradotte in latino, ecco la necessità di studiare la lingua greca. Pel calto esterno stabili readersi le loh a Dio sette volte al giorno, e nella notte (f). Ed afiniche si avesse potato ciò fare con più dignità, introlusse quivi la salmodia, che è quanto dire lodarsi l'Al-rissimo colla poesia, colla musici, e col canto (5);

(1) Cap. 20 p. 39.

<sup>(2)</sup> Codices autem legantur in vigiliis tam veteris testamenti, quam novi divinae auetoritatis. Cap. 9 p. 28 ibid.

<sup>(3)</sup> Doctrinue sanctorum Patrum . . . et collectiones Paprum , et instituta , et vita eorum , sed et regula S. Patris nostri Basilii ; cap. 73 p. 154.

<sup>(5)</sup> Septies in die laudom diet tibi. Qui septemarius sagratus namerus et a nobis . Ergo his temporibus referanus laudes Creatori nostro super iudicia iustitiae suae, idest matutinis, prima, tertia, secta, nona, vespera, completorio, et nocie surgans ad conficendim ei, Cap. 16 p. 33 ibid.

<sup>(5)</sup> Tutto l'ordine della Salmodia vien esposte nella regola dal cap. 8 a 20, ove si fa menione del canto, della misura, della madulazione, e del cantore. Ma nel cap. 47 p. 88 si dice, cantare auten aut leger non praesture, nisi qui potest sprum officium implere, ut aedificentur audientes. E nel cap. 38 p. 75 Fratres autem non per ordinen legant, aut acentent, sed qui spedificent audientes.

in modo che la mente corrispondesse alla voce (1), Metodo questo, che gli apostoli, ed i più antichi cristiani credettero il più conveniente a parlare degnamento con Dro. Per adempiris a tutto ciò vi era bisogno di una biblioteca, e questa vi fu effettivamente (2).

2. I doveri verso se etesso, siccome riguardavano la propria conservazione, così prescrisse il Santo il moderato lavoro colle mani, onde evitare i mali fisici, e morali che nascono dalla vita sedentaria, e dall'ozio (3). Prescrisse la schrietà del vitto, il peso del pane, e la misura del vino, per iscansar quei, che sorgono dalla intemperanza (4); ed i

(1) Cap. 19 p. 37 ibid.

(2) In dictus quadragesimae accipient offices singulos codices de bibliotheca, quos per ordinem ex integro legant. Qui sodices in capite quadragesimae dandi sunt. Cap. 48 p. 92.

(3) Otionitas inimica est animae; et ideo certis temporilus occupari delent fratres in labore manuum, certis itidem horis in lectione dixina. Si passa qui a definire l'ostrio dell'una, e dell'altra, secondo la diversità delle stagioni. Si autem neceitas loci, ant paupertas eragerit, ut ad fruges colligendas per es occupentur, non contristentur; quie tune vere monachi sunt de labore manum suarum vivum; sicut et Patres nostri; et Apostoli: ounnia tamen mensurata funt, proper puillanimos, Cap. 48 p. 80 tidel. Vedi Fleuri store. Eccl. tom. F. p. 129.

(4) Sufficere credimus ad refectionem quotidinams, tam sea, quam nome, comitum menitus, octa duo pulmentaria, propter diversorum infirmitates, ut fotte, qui ex uno non poterii edere, ex alio reficiatur. It is fuerint inde poma, aut naccentia etgaminum, addatur et tertium. Panis libra una propensa sufficiat in die. Remota prae omnibus crapula, at nunquam surripiet monachum indigeries. Quia nihi et conferuium est omni christiame, quemodo crapula., a Carriago fruium est omni christiame, quemodo crapula., a Carriago

bagni sebben di rado per la mondezza del corpo (1).

3. Considerando i doveri verso del prossimo li veggiam di doppia sorte, cioè quei che riguardano la società monastica, ove essi trovavansi, e gli altri dovuti alla società secolare, da cui erano usciti. I fondamenti generali di ambidue le sorti si ripetono dal santo da quel principio eterno, ed immutabile: QUOD TIMI NON VIS FITRI, ALTERI NE FECERIS (2). I doveri della prima classe si raggiravano ad amarsi, ubbidirsi, e rispettarsi recipiocamente, con amor sincero (3), non esclusi i loro schiavi (4): ad istruirsi gli uni cogli altri su la legge divina: ad aver cura speciale della disciplina de'novizj infanti, e giovanetti sino agli anni 15, e questa cura

vero quadrupedum ab omnilus abstineatur comestio, praeter omnino debiles, et aegrotos; cap. 39 p. 77 ibid.

Credimus heminam vini per singulos sufficere per diem. .\*

Necessariamus, ut non usque ad satietatem bibamus, sed parcius. Quia vinum apostatare facit etiam sapientes. Cap. 40 p. 79 ibid.

 Balneorum usus . . . sanis autem , et maxime iuvenibus , tardius concedatur , cap. 36 p. 72.

(2) Cap. 4 p. 14, cap. 61 p. 125, cap. 70 p. 151.

(3) Hunc ergo Zelum (bonum) ferventistimo amore extraeant monachi, idest ut honore se invicem prueventiale. Informitates suas, sive corporum, sive morum, patientissime toterent. Obedientiam sibi certatim impendant. Nullus quod sibi utile duca, sequatur, sed quod magis alis chavitatem fraternitatis casto impendat amore. Deum timeant, Abbatem suum sineera, et humili charitate diligant. Christo omnino nihil praeponant. Cap. 72 p. 154 ibid.

(4) Quia sive servus, sive liber, omnes in Christo unum emus; et sub uso domino acqualem servitutis militiam bajulamus: quia hon est apud Deum personarum acceptio. Solummodo in hac parte apud ipsum disecrnimur, si meliores aliis, in veniva raccomandata a tutti i monaci; e finalmente ad usare ogni attenzione per gl'infermi, praticando al bisogno il rimedio dei bagni (1); quindi nasceva da ciò la necessità di studiare la medicina nel chiostro.

Dai doveri poi della seconda classe, sorgeva altro obbligo d'istruire, ed educare il popolo secolare nella vera morale cristiana: di rendergli la salute per mezzo della medicina: beneficarlo colla ospitalità; e dargli aiuto in ogni bisogno (2)

Una regola cotanto saggia, e per così dire divina , sorta fra noi, ignota ai greci sapienti, non conoscinta dagli antichi romani, che conduce l'uomo alla sua perfezione, forma sicuramente l'onore dell'umanità, e del suo fondatore. Si narra che il solo Pitagora avesse formata nei nostri luoghi altra scuola quasi simile; ma quella del nostro san-

operibus bonis, et humiles inveniamur. Ergo aequa sitomnibus ab eo charitas, una pracheatur omnibus, secundum merita, disciplina. Cap. 2 p. 9 ibid.

<sup>()</sup> Infrmorum cura ante omnia, et super omnia adhibenda est. Ergo cura maxima sit Abbati, ne aliquam negligentiam patantur. Quibus fratribus infrimis sit cella super se depatata, et servitor timens Deum, et diligens, ac sollicitus, Balmorum unus, quojies especit, offeratur. Cap. 36 p., 71

<sup>(</sup>a) Onnes pervenientes hospites, tanquam Christus suscipiantur . maxime tamen dometicis fidei, et peregrinis ... Pauperum autem, et peregrinorom maxime susceptio, omni aura sollicite exhibeatur ... Coquina Abbatis, et hospitum per se sit, ut certis horis supervenientes hospites, qui nunquam desum monasterio, non inquietent fiatres. Itèm cellam hospitum habeat assignatam frater , ... Vbi sint lecti strati suffisienter. Cap. 35 p. 93 ibid.

to fu di gran lunga migliore: perchè ispirata da Dio, e rischiarata dai luni della religion rivelata.

Ed io ben concorro nel sentimento del poeta fi'eso o di Asti (1), di doversi annoverate nella specie degli comini sommi tutti i fondatori dei diversi ordini religiosi; che insegnando vertiti, ed essendo dottissimi nella cognizione dell'uomo, ferono ancora legislatori, e qu'indi debbinsi riputare bi nanche nella classe de's ibblimi scrittori. Fra ambedute queste classi merita sicufamente il primo luogo S. Benedetto; il quale mosso da celeste impulso, di giovare altrui, acquisto gloria a se stesso, ed onorio la patria nostra.

Le sue leggi sono tante creazioni: quella somma' de'lumi, che potrebbe supporsi di averegi attinta da Pitago a, da Platone, da Ci crone, dall'intima filosofia, seppe egli al certo trara da fonti più limpidi, e sicuri, cioè dal divino vang lo. Quindi il di lui sistema sempre grande, straurdinario, e perfetto figlio della ispirazione, è tutto suo, a non già carpito dagli antichi filosofi:

Mi piace quindi conchindere, e salutar quelle leggi con cinque versi dell' VIII Secolo:

Splendida conspicue monachorum regula, salve: Cuius discipuli, non oria jigra secui, Dant exercitio semper sua membra benigno: Nunc bene canantes tollunt ad sidera voces: Nunc divina leguat tabu is, nunc carmina pangunt.

<sup>(1)</sup> Alfieri del principe , a lettere p. 215 et seg.

il Costantino discepolo, e successore del S. Padre nell'abazia, scrisse:

Un discorso, perchè i monaci suoi osservassero la regola poco prima emanata dal loro maestro.

III. Simulicia anche disconalo e terro abate

- 3 III Simplicio, anche discepolo, e terzo abate successore del Patriarca, mori, secondo il Piacentini (1), nel 576, e fu seppellito a' piedi del suo maestro. Ridusse
  - 1.º La regola di S. Benedetto in metro, per farla apprendere a memoria, e cantare dai novizi giovanetti del suo monastero.
  - 2.º Scrisse ai suoi monaci, e a quei di Spagna, che osservassero le belle leggi ordinate dal maestro loro.
- ½ IV Servando diacono, e discepolo del santo, compose.
  - Un codice ch'esiste nella biblioteca Cunittense (2).

    5 V Gordiano da Roma, figliuolo del patrizio
    Tertullo, discepolo del santo Patriarca, si recò in
    Messina con S. Placido, ove fu preso, e posto
    in carcere, con altri suoi compagni da Mamuca
    capitano de' saraceni. Nel 53g gli riusci di fuggire,
    e si recò in Costantinopoli. Colà, per ordine dell'imperadore Gustininno, scrisse in lingua greca.

Il martirio di S. Placido, e de' socj (3). Si legge questa storia tradotta in latino alquanto

<sup>(1)</sup> Elogia Abb. Casin. p. 28.

<sup>(2)</sup> Bandin. biblioth. Laurentian. tom. 1. p. 706.

<sup>(3)</sup> Devez dunque studiarei in Casmo la lingua greca.

svisato presso del Mabillone (1); e del Surio 2 Ottobre.

6 VI Fausto nobile italiano, fu altro discepolo di S. Benedetto. Di sette anni entrò nel chiostro. Nel 542 si recò in Francia in compagnia di Maoro, Nella dimora, che fece nel moastero di S. Giovanni Apostolo, compose:

1.º La vita di S. Maoro, dedicata nell' an-

no 566 a Bonfacio I. 2.º La vita di S. Severino, data alla luce dal Mabillone (2). Può vedersi il Mari (3), ed il Cave (4).

7 VII Sebastiano pur discepolo di S. Benedetto rammentato dal Vossio (5), del Wion (6), e dal Mari (7), fioriva nel 606. Scrisse

1.º Una Orazione funebre di un certo Girolamo, famoso dottore, da recitarsi in chiesa, e non già dottore di Santa chiesa, come alcuni erroneamente han creduto.

2.º La vita di S.Girolamo discepolo di S.Benedetto.

8 VIII Marco, altro discepolo del Santo, giovanetto vesti l'abito monastico. Fioriva pure verso l'anno 606, e serisse, in versi esametri:

<sup>(1)</sup> Acta SS. Benedict.

<sup>(2)</sup> Bacc. Bill. Bened. p. 569.

<sup>(3)</sup> In adnotat, ad Petrum diac. De viris illustrib, Casin, eap. II p. 7.

<sup>(4)</sup> Racc. Monoth. p. 374.

<sup>(5)</sup> De histor. ling. latin. in Schastiano.

<sup>(6)</sup> Lignum vitae, ec.

<sup>(7)</sup> In adnot. ad cap. Diac. de viris illustr. cassin.

La vita di S. Benedetto, la venu'a del mer'esimo in Monte Casino, i miracoli fatti dallo s esso, e la costruzione, e sito del monastero.

Non fu poeta per quei tempi spregevole, come anche il Quadrio assicura (1). Il clusirisimo Tiraboschi (2) attesta, che questa composizione, publicata dal Mubillone (3), sia una delle migliori poesie di quell'età (4).

E da ciò ne siegue, che nella scuola aperta da S. Benedetto in Casino, fra le altre cose vi si dovea insegnar la poesia.

<sup>(1)</sup> Storia di ogni poesia tom. IV. p. 163

<sup>(2)</sup> Tiraboschi stor, della letterat, tom, ill p. 191 (3) Acta SS, ord. S. Benedict, tom, 1. p. 28.

<sup>(6)</sup> Veggas il cap. Il. sec. VI

# SECOLO VIII.

É questo il secondo secolo del nostro monastero, che prende il principio dalla sua rii difezzione, fatta dal 718 al 720 dall'Abate Perionare, che può giustamente dirsi una seconda fondazione: abbiaccia esso cinque uomini illustri.

9 1 Gregorio III, Sommo Pontrice, rammentato da Anastario bibliote cario, si rese monaco in Monte Casino, nei pumi tempi dell'Abate Petronace. Edicato colà riussel un letterato per grei tempi valunte. Nel 731 fu assunto al papato. Mort nel 741. Lasciò

Molte sacre composizioni, delle quali ci mancano le notizie.

30 Il Cipriano sacerdote, ancor fanciullo, prese l'abito sotto lo stesso Abb. Petroncee. Vivea nel 751, Lodato dal Quadrio, dal Mabillone, e dal Mari, scrisse

Un Inno in lode di S. Benedetto.

ri III Anastasio Biblio.ecurio, monaco cassinese, chiamato il seniore (per distinguerlo dall'altro autore delle vite de' I ontefici, che visse dopo), fanciullo vesti l'abito monastico in Monte Casino. I a sua dottrina, la bontà de' cost mi, e l'esatta disciplina monastica lo resero cardinale di S. Chiesa, Il Cave (i) lo fa vivere nel 754.

<sup>(1)</sup> Script. eccl. hist. p. 415.

#### Compose

- 1.º L' Epitome della Cronnea enssinese.
- 2.º Li traslazione d'ila quasi metà delle ossa di S. Benedetto in Francia, edita dal Muratori (1). Mi il Wion sospettò, che questa storia fosse apocrifa, come riporta il Vossio (2).
- 13 IV Paolo diacono più di ogni altro si rese celebre in questo secolo. Figliuolo de longobardi Varnefrido, e Totelin la, fiu diacono di Aquileja, e segretario del Re Deviderio. Vinto ed imprigionato cestui da Carlo Magno Re de franchi, si rese manaco in Monte Casino, e vieppiù promosse in quel chostro le arti e le scienze. Il Taraboschi (3) congettura, che fosse morto colà nel 793). Compose:
  - 1. La sto la Miscella in XXV libri, prodotti più volte, e nel 1611 colle aunotazioni del Giutero.
  - 2. Lastoria de' Longobardi in VI libri, di cui vi sono varie edizioni.
  - 3. La vita di S. Gregorio Magno, data alla luce dal Mabillone.
  - 4. La vita di S. Cipriano, che suol premettersi alle sue opere.
  - 5. Le vite di S. Benedetto, e di S. Scolastica, che furono pubblicate dal Wion.
    - 6. Alcuni saggi storici dei vescovi di Metz,

<sup>(1)</sup> R. I. S. tom. II

<sup>(2)</sup> De hist. ling. latin. p. 275

<sup>(3)</sup> Storia della letteratura italiana tom. III p. 1944

che possono osservarsi nella Biblioteca dei PP (1).

7. La vita di S. Arnuljo vescovo di Metz, riportata dal Surio a 24 Agosto.

8. Alcuni inni, e ritmi, in onore di S. Giovanni Battista, per caniorsi nella sua festività. È famoso quello che comincia: Ut quaeant laxis, ec. Posteriormente Guidone di Arezzo altro monaco benedettino sostitul alle lettere musicali, le prime sillabe dei sei emistici dei primi tre versi di quest'inno, nel modo seguente (a):

Ut-quaant laxis Fa-n Re-sonare fibris Sol-v Mi-ra gestorum La-b

Fa-muli tuorum Sol-ve pollusi La-bii reasum.

9. Alcuni frammenti di letteratura, rammentati dal Buluzio (3).

10. Un omeliario ricavato dalle opere di molti SS. Dottori, e adattato alle feste di tutto l'anno. 11. Si è però perduta la esposizione su la Regola di S. Benedetto, se pure non sia quella, che si ha in un cod ce ms. della biblioteca di

Monte Casino, che alcuni attribuiscono a Sme-

<sup>(1)</sup> Tem. III p. 359.

<sup>(</sup>a) Da qui anche si conosce chiaro, che le composizion metriche si facevano dai monaci di Monte Casino, per sottopose la alla regola della musica, ed indi cantarle.

<sup>(3)</sup> Miluerel, tom, I p. 262.

r2. Si sono del pari smarriti alcuni versi sopra i miracoli di S. Benedetto, e su le gosta dei Vescovi di Pavia, secondo l'asserzione del Cave.

13 V Egidio Ateniese professò in questo secolo in Monte Casino. Si diede più di tutto allo studio della medicina in quel chiostro. Divenue valoroso in quest'arte, e scrisse

Un trattato intorno ai veleni, alle urine, ed alla conoscenza de polsi (1).

Sembra dunque, che fra le scienze, e le arti liberali, che s'insegnavano in quel sacro giunasio, non fosse mancato lo studio dell'arte salutare.

<sup>(</sup>i) Al un altro Egidio, che pure si crede benedettino, e medico di Filippo Augusto re di Francia, viece attributio un trattato in versi esametri latini, intorno alle virtù de medicamentiti, sulle orine, e a ula cognizione dei polsi. Sembra probabile, the questa possa essere una traduzione del greco Egidio. Siffatto libro ebbe tanta voga, che legrevasi nelle scoule, untamente a già serittori di Espocrate. Dioteccardili lo attribuisce ad un Egidio medio della scuola di Salerno del secolo XI. Ve ne sono Più edizioni.

Yeggasi il Cap. U sec. VIII.

## SECOLO IX

Questo secolo, che sarebbe il terro del nostro monastero, compiende nove uomini illustri, che nei tempi della maggiore oscurezza conservando colà il fuoco delle lettere, ci serbarono la religione, le arti, e le scienze.

- 34 I I. Abate Ilderico I vien rammentato, fra i discepoli di Paolo diagono. Nell'anno 834 fa eletto abate di Monte Casino; ma la morte lo raph nel giorno diciassettesimo del suo governo. Il chiarissisimo storico della letteratura italiana (1) lo annovera fra i trentadue famosi filosofi, che l'imperadore Lodoyico II trovò in Benevento verso l'anno 870; ma questo fu un'altro monaco di Montecasino dello stesso nome, di cui in appresso verrà fatta menzione, e non Ilderico di cui qui si tratta. Questi compose
  - 1. La vita del suo maestro Paolo diacono in versi.
  - Un epitaffio, che gli fece in morte, e ch'esiste nel codice 256, e da noi verrà riportato nella nota (E), acciò si vegga come scrivevasi in que' tempi.
  - Un libro di grammatica, ch' esiste in altro cod. 299.

<sup>(1)</sup> Tops. III p. 230.

15 II Autperto, XVII Abate di Monte Casine resse il suo monastero dall'anno 834 all'anno 837, e lo arricchi di benefici incalcolabili. Uomo di morigeratissimi costumi, e discepolo di Paolo diacono, riusci milto perito nella sacra, ed umana letteratura. Il Tirabos hi (1) in poche parole tesse l'elogio del monastero, e di quest' nomo rispettabile . 'Il monas ero di Monte Casino , dic'egli , in ogni erà fecondissimo di uomini dotti, ebbe a suo abate nel IX secolo Autperto, che non solo gli accrebbe onore, col suo sapere, di cui diè pruoya con più omelie da lui scritte, ma recolli ancora van aggio, con lasciarli in dono un' assai pregevole copia di codici, ch' egli avea raccoltiz T. a essi eravene uno col titolo di Ethymologicum. che si conserva inedito in quella biblioteca, appellato dal Mari liber egregius, et vetustissimus. Scrisse adunque

1. Molte omelie, alcune delle quali si veggono edite nell' appendice delle opere di S. Agostino, pubblicate dai PP. di S. Maoro.

2. Varj Sermoni, de'quali uno in onore di Sa Mattia trovasi stampato negli atti dei SS. Februarii; altri due de pui sicatione, et de assumptione si credono di Autperto di Provenza.

16 III L' Abate Bussario, altro discepolo del Varnefrido, amministró quella dignità dall'anno 837 sino all'anno 857. Nel corso di sua vita diede segni di

<sup>(1)</sup> Tom. III pag. 1991

gran prudenza, di vera pietà, e di soda dottrina. Circa l'anno 856 si recò in Francia, per indurre Ledovico II a liberare l'Italia dall' infestazione de' Saraceni, ed ebbe il piacere di riceverlo per ospite in Monte Casino. Nicola I sommo Pontefice l'onorò della sacra porpora, e decorò il suo monastero di molti privilegi. Al dire di Pietro Diacono, compose alcuni tratatai nitido, et aperto sermone. Tra quelli evenenuo col titolo De exemplis naturalibus, contenuto nel cod. 375, ch' ssiste nell'archivio Casinese in caratteri latino-gotici minutissimi. Può osservarsi il Mari, e il Piacentino.

17 IV L'Ab. Bertario, di nazion francese, resse il monastero dal 855 fino ai 22 ottobre del 884. Fanciullo vestì colà l'abito monastico. La purità di vità, l'esemplarità di costumi, e la morte datagli da saraceni in odio del nome cristiano, lo fecero annoverare fra gli eroi del cristianesimo. Fabbricò la città di S. Germano, a cui diede il nome di Euλope μενορολις città di S. Benedetto (1). Fu scolaro dell'Abate Bassacio, e la sua dottrina lo ha fatto tenere in grau stima dagli nomini dotti, il Baronio, il Mabillone, il Cellier, il Ziegelbaver, edi li Cave.

Ma ancor fu celebre, dice il Tiraboschi (2) in quel monastero l'ab. Bertario, uomo ne' sacri non meno, che ne' profani studj assai erudito.

<sup>(1)</sup> Ignot. Cassines. ap. Peregr. n.19 Ostien, lib. 1 cap. 32. (2) Stor. della letter. ital. tom. III p. 190.

Wil non negaremo alla Francia la gloria di

averg'i data la luce. Compose

1. A'cuvi truta'i, ed alcuni sermoni in lode de Sin'i, e tra questi alcuni versi in lode di S. Benedetto.

- 2. Altri versi in lode di Engelberga imperadrice, che il Cave anzidetto enzomia dicendo: metro in primis mu'ta, atque eleganter conscripsit.
  - 3. Dae libri di medicina.
  - 4. Più trattati grammaticali;
- 5. Mi sopratu to è degno d'esser rammentalo un libro da lui con voce, greca detto Anticimenon, ossia conciliazione dei passi, che sembrapi ira loro contraij nella sacra scrittura (1).

Sul giudizio di quest'ultima opera veggasi il

Paccio .

- 18 V Teofune diacono viveva, secondo il Cave, nell' 855. Usmo di grande erudizione, e di grandissima facondia, compose
  - I Un' opera su la venuta di S. Benedetto in Monte Casino, e suoi miracoti.
  - 2 Molte elegie sul monastero di S. Maria in Piunarola.
  - 3 La storia del monastero di S. Salvadore ta S. Germano.
  - Per nostra disgrazia nulla abbiam di queste scrittore, e s'ignorarebbe sinanche il suo nome,

<sup>(1)</sup> Il nome greco dato alla città di S. Germano, ed il titalo di questo libro fan vedere, come i monaci Cassinesi focsero vaghi della lingua greca nel secolo nomo.

ee non ci fosse stato, coi titoli delle sue opere, tramandato da Pietro diacono, nel suo trattato degli uomini illustri Cassinesi.

19 VI Pietro seniore, secondo il Bironio viveva nel 87a. Si attribuisce a questi la vita di S. Alianasio vescovo di Napoli, la quale in caratteri longobardi si conserva nella bibliotrea cassinese.

20 VII Ilderico II monaco, al dire dell'anonimo Saleraitano, si ritrovò nall'anno 870, con altri trentuno filosofi dei nostri lnoghi, in Benevento, per ouorar la persona di Lotorico II imperadore. Morì circa l'auno 875. Compose fra le altre coso un' elegia conservataci, qual prezioso giojello, al dir del Tiraborchi, dallo stesso Anonimo Sulermitano, che noi riportaremo nella n. (F), per un saggio del suo sapere. Ma il celebre scrittore deltra letteratura italiana la confuso questo I derico col seniore, ch'era morto sin dal 835, come abbiamo altrove avvertito. E con soverchia frunchezza mette in ridicolo l'Anonimo Salermiano, per aver dato il nome di filosofo a quei 32 uomiti dotti de nostri luoghi (1).

at VIII Erchemperio nacque da Rodelghrio, il quale era figlio di Rodouldo, e questi nato da Rodolfo di raccalongobarda. Egli stesso racconta, che sorpreso, ove abitava, fu spogliato di tutto, e prigione fu condotto a Cappa, costretto a correre a piedi innatci ai cavalli dei vincitori. Altre sue disgrazie posson leggersi nel Pellegrini. Si fece

<sup>(1)</sup> Tiraboschi tom, III , p. ale.

monaco in Montecasino: quivi attese agli studi; riusci scrittore valoroso nelle cose reclesiastiche, e profane. Si crede mortonel 198. (1) Le sue opere sono queste:

1. La vita di Landolfo vescovo di Capoa, scritta in versi eroici.

2. G'i atti della traslazione di S. Matteo Apostolo, alquanto differenti da quei del Colonna vescovo di Salerno.

3. La distruzione, e repristinutzione del monastero di Monte Casino. Tutte queste si sono perdute.
4. La storia de pricipi Longobardi in un libro
diviso in 82 articoli, nella quale continuando quella
di Paolo diacono, la conduce fino all'anno 880.
Fu data alla luce dal Caracciolo, dal Pellegrini
e dal Muratori.

22 IX L' Ignoto Cassinese scrisse una storia dei Longobardi, che abbraccia il corso di anni 35, cioè del 849, in tempo di Brssacio Ab., e di Landolfo vescovo campano, fino a S. Bertario Ab., che mori nel 884. Pellegrini la reputò per utilem sane historiolam, e la diede alla luce; ed il canonico Pratilli la illustrò con erudite annotazioni (2).

<sup>(1)</sup> Il Mari lo chiama: vir sanguinis splendore, et decrine son ignobilis, historiaeque scientissimus.

<sup>(2)</sup> Veggan nel Cap. III il secolo IX,

### SECOLO X.

Ci dà questo secolo cinque scrittori. Convien credere che altri uomini dotti fossero vivuti, de quali non fa menzione la storia, perche o morti nel secolo precedente nel massacro fatto da Saraceni, o perche non ebbero essi agio di pubblicare opera alcuna.

23 I Giovanni I, abate XXIII, dopo la distruzione del monastero fatta di Saraceni, condusse i monaci in Capoa, facendoli sloggiare da Teano, ove erasis rifuggiti. Era egli congionto di quei Principi Landolfo I, ed Atendfo II. Resse il monastero dal 915 al 934. Il suo lavoro fu questo:

Una Cronaca su le persecusioni del monastero, adita dal Pellegrini, senza il proemio, che non seppe interpretare. Il codice originale si conserva in quell'archivio.

- 24 II Lorenzo monaco, índi vescovo, fioriva circa l'anno 950. Versato nelle cose ecclesiastiche, e poeta non dispregevole di quei tempi, compose in versi eroici:
  - 1. Un poema su la vita di S. Maoro.
  - 2. Altro poema di S. Custrese Vestovo.
  - 3. Gli atti di S. Wenreslao re di Boemia.
- 25 III Antonio monaco fiori dopo la metà di questo secolo. Di lui scrisse l'Ab. Desiderio, indi Fitore III papa, ch'era istruttissimo nell'una, emell'altra letteratura; e perciò notissimo era divenato.

in tutta la provincia. Sono ignote però le opere composte da lui.

26 IV Giovanni da Roffano, grossa Terra in provincia di Otranto, circa l'anno 945 fanciullo vesti l'abito benedettino in Monte Casino, ove attese agli studi. La sua dottrina unita alla bontă de' costumi, gli fece meritare il vescovato di Piacenza. Nel 985 fu eletto sommo Pontefice, ma non fu consecrato. Ciò malgrado vien tenuto per XV di tal nome. Versatissimo nelle umane, e divine cose, fece molte opere, che si sono smarrite. 27 V Giovanni sacerdote, che il P. Giambattista Federici crede essere stato monaco di Monte Ca-

sino del X, o XI secolo, e maestro di cappella, che insegnava ai giovanetti novizi la musica, scrisse

Un trattato di Musica antica, e moderna. In esso mischia ancora molte cose fisiche, teologiche, bibliche, etniche, liturgiche, affin di ricreare i leggitori colla varia erudizione. Esiste in quell'archivio nel codice segnato col num. 318, di unita al Micrologo di Guidone d'Arezzo. Lo stesso Federici ne rimise copia al P. Martino Gerbert Ab. in Selva-Nera, corredato di sua prefazione, di annotazioni, e correzioni.

28 VI Oltre dei riportati scrittori esistono in quell'archivio varie composizioni poetiche di scrittori anonimi di questo secolo di un nuovo metro, riguardanti le lodi di Montecasino. Esse sono rimate a quattro a quattro, e noi ne recheremo un saggio nell' annotazione (G).

#### SECOLO XI

Eccoci ad un secolo molto ubertoso di scrittori dotti, e scienziati, ed amatori delle arti belle . Sono essi al numero di ventisette, Quanti altri dobbiam credere, che egualmente vi siono esistiti, ed intanto non vengon rammentati, perché niun opera diedero essi alla luce, oppure perché siansi disperse?

29 Î Federico I monaco e sacerdote, ancor fanciullo, come tutti gli altri, nel secolo precedente entro in quel chiostro, ove fece i suoi studj. Fioriva nel 1012. Meritamente vien egli annoverato fra gli scrittori ecclesiastici. Ne parlano il Vossio, ed il Wion, i quali erroneamente lo chiamano vescovo ambianense in Francia, e molti altri. Scrisse

1. La vita di S. Firmano vescovo nel Piceno; con piacevole stile.

2. Un inno in lode di S. Maoro.

So II Mainardo nato da noblissimi parenti nella Campania, nei primi anni del secolo, ancor fanciullo vesti l'abito cassinese, e studiò in quella scuola. Fu uno de' più dotti monaci di quell' età. Per la sua gran dottrina fu nell' anno 1060 prescelto dal pouttifice Niccola II, per conciliare l'unione della Chiesa greca, e latina. Il Baronio soggiunge, che Alessandro II nel' 1067 lo destino suo legato in Milano, onde sedare i gran vizi della simonia, e della incontinenza, che allora

correvano. L'Ughellio assicura (1), che da vescovo di Selva Candida, indi Bibliotecario della Vaticana, fu poscia fatto Cardinale. Morì nel 1073. Lodato dal Ciacconio , dal Pagio , dal Mabillone, e da altri, scrisse molte cose, ma niuna ne abbiamo.

31 III Pandolfo I da Capoa, appartenente alla famiglia di quei principi, vestì l'abito religioso in Monte Casino circa l'anno 1003, ed attese agli studi in quel luogo. Morì nel 1050. Scrisse:

Un sermone ( in uno stile facile ), in cui per via di dialogo introdusse N. S. Gesu' Cristo, la Vergine Madre, e'l patriarca Benedetto, che par-

lavano ai ginsti, e ai peccatori.

32 IV Alberico, che il Ciarlanti crede di Settefrati, Terra nello stato di Alvito in provincia di Lavoro, nacque nel 1008. Fanciullo fu dedicato a S. Benedetto; fece in quel chiostro i suci studi, e riuscì valentissimo nelle scienze umane, e divine,

- e nelle arti belle. Stefano XI, o pur Benedetto II lo creò cardinale de' quattro Santi Coronati. Mort ottagenario nel 1088. Furono da lui composte le seguenti opere dottissime:
  - 1 Liber dictaminum, et salutationum.
  - 2 Liber de virginitate S. Mariac.
  - 3 Vita S. Scolasticae.
  - 4 Vita S. Dominici.
  - 5 Passio S. Modesti , et S. Cacsarii. 6 De die mortis.

  - 7 De die iudicii, et de poenis inferni.
  - 8 De Monachis.

<sup>(1)</sup> In episcop, Silvae Candidae-

- § De Corpore Domini, che compose in una settimana nel Concilio romano, tenuto nel 1079, sotto Gregorio VII: libro fornuto di tutte le testimonianze de SS.PP., contro l'eresiarca Berangario, col quale confutò, convinse, e fece ritrattare l'eretico.
- 10 Contra Henricum imperatorem, de electione romani Fontificis.
- 11 Epistolae quamplurimae ad Petrum Ostiensem episcopum.
  - 12 Homelia S. Scholasticae, et hymni.
- 13 Hymni in S. Nicolai, in S. Crucis, in Ascensionis, in S. Pauli, in S. Apollinaris.
- 14 In Ascensionis S.Mariae hymni tres, et in S. Petri hymni.
  - 15 Versus in vitam S. Scolasticac.
- 16 Rythmum in Pascha, et aliud rythmum de gaudio paradisi.
- 17 Furon pure scritte da lui le segnenti opere filosofiche, e su le belle arti: Liber de dialectica.
  - 18 Liber de astronomia. 19 De musica dialogum.
- 20 Compose altre opere, che non son pervenute alla notizia de' posteri.
- 33 V Alfano I, naio circa il 1012, professò fanciullo la regola di S. Benedetto in Casino. Si crede che avesse studiata la medicina, e che questa gli servisse di occasione a contrarre stretta amicizia col suo confratello Desiderio, indi abate, poi Vittore III. A petizione di Gizuljo principe di Salerno, divenne abate di S. Bendetto di quella

sittà, e poi nel 1057 fi nominató arcivescovo della stessa. Egli diede molti ajuti alla scuola medica salernitana. Intervenne nel Concilio rimano sotto Nicola II. Mori nel 1055, e fu seppellito nella chiesa di S. Matteo, presso il sepolero di Gregorio VII, a cui poco prima avea data sepoltura con solenne pompa. Al dire del Mari, e del Ziegelhaver, fu filosofo, tedigo, oratore ( ed ancho medico) celeberrimae opinionis posticacque artis disertissimus. Le sue poetiche composizioni futono

1 La passione dei dodici fratelli beneventani, in metro eroico, che si legge presso il Surio, ed i Bollandisti nel mese di Settembre.

2 Dedicò alcune metriche composizioni a Trasmondo vescovo valvense fratello di Oderisio abate di Monte Casino.

3 Altri molti poetici lavori posson leggersi nel Martinengo, nel Mabillone, e nell'Italia sacra dell' Uzhellio.

4 Se gli attribuisce un poema sopra Monte Casino, come per un saggio della storia, che voleva tessere, ma che poi non fece, distratto da altre cure.

Scrisse le segnenti opere filosofiche :

5 De quatuor humoribus corporis.

6 De unione corporis, et animae, che il Tiraboschi chiama singolare.

34 VI Federico II, indi Stefano PP. IX, figlinolo di Gozelone Duca di Lorena, nato circa il 1013, si rese monaco nel nostro monastero. La

sua letteratura, ed eloquenza unite alla saggezza, con la quale solea trattare gli affari, lo fece spedire da Laone IX a Costantinopoli insiem con Uberto vescovo di Selva Candida, e con Pietro arcivescovo di Amalfi, affin di condannare il libro De corpore Domini, che composto avea Michele patriarca, ed un monaco di Costantinopoli.-Eletto abate di Monte Casino, rinunciò siffatta dignità; ma poi a persuasione dello stesso Uberto, ch' era stato pur monaco Cassinese, s'indusse ad accettarla. Vittore II premiò la sua virtù colla sacra porpora. Morto da li a poco il Pontefice, il Clero, ed il Popolo romano lo prescelsero al soglio pontificio, ed assuuse il nome di Stefano IX., da altri detto X, e gode di tanto onore solo mesi dieci. Mori nel 1058. Scrisse

- I Un libro De corpore Domini, col quale confutò tutti i latrati dal Patriarca costantinopolitano.
- 2. Altro trattato su lo stesso soggetto contro del monaco di Costantinopoli.
- 3. Una lettera a tutti i figli della Chiesa Cattolica, citata dal Baronio all' anno 1054.
  - 4. Un'altra lettera a Gervasio Basbet arcivescovo di Rems.
- 5 E molte altre opere, che si possono leggere presso di Sigeberto Menandro, del Sigonio, e di altri.
- 35 VII Desiderio, nel secolo Dauferio, discendeva dai Duchi di Benevento, ove nacque nel 1027. Si rese monaco in Moute Casino: formò il suo spirite

in quella scuola di santità, e di dottrina, e fu, creato abate del luogo. Il pontefice Stefano IX, ch'era stato suo confratello, lo spedì all'imperadore di Costantinopoli Michele Strationico, per affari di gran momento. In questa occasione procenrò vari codici, de' quali ne arricchi la biblioteca del suo monastero, e fra essi vi furono le istituzioni, e le novelle di Giustiniano, delle quali non aveasi più cognizione in Italia. Nel 1050 fu nominato. cardinal prete, sotto il titolo di S. Cecilia. Rifece la chiesa, ed il suo monastero in una forma piùmagnifica; a qual effetto chiamò dalla Lombardia, da Amalfi, e sinauche da Costautinopoli gli artisti più valenti. Fe' consecrare la chiesa nel 1071 dal pontefice Alessandro II con pompa solennissima.

Per la morte di Gregorio VII, seguita in Sa-. lerno, fa assunto alla suprema diguità della chiesa, col nome di Vittore III, ma molto vi volle per farcela accettare. Mori nel 1087, e fu annoverato fra i Santi. S. Pier Damiano lo chiamava, l'Arcangelo de' monaci.

Uomo dottissimo, proccuro, che nel suo mona-. stero fiorissero più che mai le scienze, e le lettere. Gli storici sincroni, e quasi siacroni ci assicurano . di esservi riuscito. Uom di genio coltivò l'arte, salutare, e dilettossi assaissimo di poesia, e di musica. È dolce per la nostra patria, il vedere, come sotto, di lui uscirono, da quel monastero le . prime metriche composizioni nella nascente linguaitaliana. Noi avremo occasione di osservarlo nell'agticolo 55 XXVII di q ····lo.

Restauratore fra noi delle arti dipendenti dal disegno, a lui dobbiamo il risorgimento dell'arte musaica, e quadrataria, che da circa ami 500 e più si eran perdute in Italia. Da Montecasino uscirono gli allievi in queste arti, che le diffusero in tutta la penicola. Esistono anch' oggi colà alcuni di questi lavori, e le porte della chiesa gettate di brouzo si fecero lavorare da lui. Scrisse molte cose; ma ci rimargono solo (1):

- 1 I Diale ght, ch' esistono in quell'archivio.
- a Alcune composizioni metriche, anche in ar-
- 3 Un trattato dei miracoli di S. Benedetto.
  4 Alcune egisto'e.

36. VIII. Olorisio I dei Borrelli conti dei Marsi, nato circa l'anno 1028, fu poscia abate di Monte Casino, ove giovanetto avva professato, ed appartate le scienze, e le lettere. Successore dell'Ab. Desiderio, lo imilò neda sautità de' costumi, nel sapere, e nell'amore per le belle arti. Decorato della porpora cardinalizia, non abbandonò l'osservanza monastica nel grado abaziale. Mori nel 1105. Uom dotto, versato negli studi ecclesiastici, e nell'amora letteratura, scrisse:

u Una lettera ai monaci floriacensi su l'esistenza del corpo di S. Benedetto in Monte Casino, pubblicata dal Laureto, e dal Bosco.

<sup>(</sup>a) Si verga la vita di Vittore III nella Biografia degli uomini illustri del nostro regno.

- 2 Molte lettere all'Imperadore di oriente.
- 3 Altre molte all'imperadore d'occidente Brazica IV.
- 4 Dilettossi pur di poesia, e pubblicò molte metriche composizioni, che più non abbiamo.
- 37 IX Amato della Campania nacque circa il 1030. Fanciullo si arrollò sotto. la discipina monastica del nostro Patriscra in Monte Casino, e bevè il latte di quella celebre scuola. Godè il favore di Gregorio VIII, e fu fatto vescovo. Vivea nel 1080. Pietro diacono lo chiama in scripturis discritssimus, et versificator admirabilis. Compose
  - i. Un poema la ino in lode di S. Pietro, e di S. Paolo , diviso in quattro libri, che dedico al nominato Postefice.
  - a Altre metriche composizioni, in lode dello stesso Papa.
    - 3 De duodecim lapidibus (1).
    - 4 De civitate caelesti Hierusalem.
  - 5. Una sioria ce.lesiastica, e profuna, divisa, in otto libri, che dedicò all'abate Desiderio. Esa, al dir di Pietro diacono., contiene multa scitu digna, accurateque seripta, praecipueque Nor-

<sup>(1)</sup> Forse sarauno i XII. gran sassi che il Sienone, Indio ordinò, a Gesue, di far situare nell' alveo del Giordano, nel lungo,
ove si ezno fermati i succritoti coll' arca; ed altri XII presi daquesto sito, da porsi nel sampo di Galgala, in memoria del grane-,
de avrenimento, di avece il popolo shreo passato a piedi asciuttà,
qual fiume.

manaorum ritus, et res gestae fideliter exaratae. Il cod. ms. conscrvavasi nel monastero di S. Salvatore di Bologna, che il Tiraboschi, con sommo ardore desiderava; che venisse pubblicato con le stampe (1).

38 X Pietro I diacono fu maestro del celebre storico Pietro diacono, e di altri illustri monaci. Nacque in Teano circa l'anno 1030, e fanciullo vesti l'abito nel sacro Casino, ed in quella scuola coltivò il suo spirito, ove pol fu anche lettore di varie facoltà, e discipline. Morì nel 1080. Compose molti sermoni, fra' quali brillano i seguenti:

1 De septuagesima. 2 De dedicatione ecclesiae. 3 De nativitate Domini. 4 De epiphania, etc.

39 XI Teodino Sanseverino figliuol di Bernardo dei Borrelli, conti da Marsi, nacque circa lo stesso anno 1030. Fauciullo assunse l'abito benedettino, e fu educato nelle scienze, e nell'amena letteratura nel giunasio cassinese. Alessandro II (creato e morto papa nel 1073) premiar volle la sua virti, e lo nominò cardinal diacono, ed arcidiacono di S. Maria in Donnica. Amatore de'libri santi, indusse Ferreo, suo confratello, a serivere un commentario sull'Esodo. Egli stesso scrisse

Molti sermoni sopra S. Placido.

40 XII Ferreo di sopra rammentato, altro monaco di Monte Casino, dove nascere circa il 1035, e

<sup>(1)</sup> Letterat. italiau tom. Ill p. 268, Modena 1772.

secondo il Wion vivea nel 1070. Ad insinuazione del cardinal Teodino, scrisse, come addietro si è detto,

Un commentario sopra l' Esodo.

- 41 XIII Pandolfo II da Capoa, nacque da quei principi circa lo stesso anno 1035. Di ettà molto tenera vesti l'abito in Monte Casino: attese agli studj in quel luogo: riusci versatissimo nella sacra, e profana erudicione; e già cominciava a fiorire nel 1050 al 1060. Scrisse:
  - 1 De termino paschae hebracorum.
  - 2 De circulo solari.
  - 3 De cyclo lunari.
  - 4 De feria paschae hebraeorum invenienda.
  - 5 Molte altre opere di astronomia adattate agli usi ecclesiastici, e alla cronologia della vita, e e morte del Divin Redentore, rammentate da Pietro Diacono.
    - 6 Compose alcuni versi.
  - 7 Un'opera De calculatione, che dedico a Pietro abate di Salerno.
  - 8 Finalmente compose un tibro col titolo: Canones mathematici, ch' esistono nell' archivio di Monte Casino, nel cod. seg. n. 3. Il Pellegrini ne rimise una copia al canonico Mari.
- 42 XIV Landenolfo ancor nobile capoano, pargoletto fu offerto al Patriarca circa lo stesso anno 1035. Fece colà tutti i suoi studi, e già principiava a fiorire nel 1060. Riuset molto dotto nelle seritture divine, ed esercitato sottilmente nello spiegare il senso di quelle. Fu quiudi lettore nella

sacra Teologia. Compose alcuni verst allusivi alla vaga situazione del luogo, ed alla bella riedificazione del monstero, eseguita dall'abate Desiderio, che Pietro diacono chiama meravigliosi. Lo stesso abate Desiderio li fece affigere, come tante iscrizioni, intorno al capitolo, e al chiostro. Noi ne riporteremo un saggio nella annotazione (H). La composizione metrica avea questo titolo:

De renovatione Casinensis monasterii, ae regimine Desiderii abatis.

43 XV Leone I., altro monteo di Monte Casino, entrò faminilo in quella senola vers l'anno το ρόο, e si rese insigne per lo studio, e per l'elegienza, per cui Urbano. Il (1), lo creò πιο segretario, e poi cardinale. Vivea nel 1088, ma noa dee coafondersi con Leone marsicano cardinal vescovo di Ostia, Serisse in nome del riferito pon fine:

Moltissime lettere dotte, con purità di stile.

44 XVI Bruno vescovo di Segni la monaco, indiabate di Monte Casino, e fa nel loro ordine il XXX. Nacque come opina il P. Sellier nell'auno 1049 in Sobra di Asti. S'istrui nelle scienze, che allora venivano designite, sotto il nome di trivio, e di quadrivio (2). Si rivolse poi agli stu-

\_(i) Pu papa del 1087 al 1099.

<sup>(2)</sup> Marciano Minco Velire Cappella nei IX libri delle Neuxe della Filologie, e di Mircurio, tratta della estete arti bheraii, del medio evo La grammatica, ha diolettica, e la rettorica us formavano il trivio. L'artimetica, la geometria, l'astronomia, e la musica, il quadrivio. Esse poi conducevano alle discipline, suppriori y vale a dire alla filosolia, teologia, medicina, ec.

di sacri, con tanto buon successo, che a richiesta di alcuni oltremontani fece felicemente una sposizione compendiosa sul salterio. Fu subito tradotta in lingua gallicana; ma poscia fatto vercovo la ridusse ad un modo più ampio, e l'adattò alla versione vimana. L'anno 1079 si trovò presente al sinodo tenuto contro Berangatio, ed insieme col nostro cardinale Alberico, ditese molto beue le ragioni della chiesa. Intervenne ai concil di Cleramont, di Tours, e di Poiters. Si recò poi in Sicilia, e restituitosi in Segni, colà morì, e fu da Lucio Ill annoverato fira i santi. Fu uno dei più dotti uomini del suo tempo, e scrisse le seguenti opere:

1 Commentaria in pentateuchum, in Iob, in psalterium, in Cantica Canticarum, in apocu-lypsin.

2 Homeliae seu sermones centum quadraginta quinque.

- 3 Tractatus in canticum Zachariae.
- 4 Tractatus de Incarnatione Domini. 5 De sacrificio azimi.
- 6 De sacramentis ceclesiae mysteriis.
- 7 Vita S. Leonis PP. IX.
- 8 Responsio ad quaestionem: cur corruptus Ecclesiae status.
- 9 Sententiaium libri VI.
- 10 Opusculum de consecratione Ecclesiae.
- Ed altri molti che si possono risapere dal Cave, dall' Oudin, dal Labbè, dal Bellarmino, dal Iiraboschi ec.

45 XVII Leone II detto marsicano, dalla sua patriznei Marsi, d'anni 14 vesti l'abito. Cassinese verso la metà di questo secolo undecimo, sotto il celebre abate Desiderio. Attese diligentemente agii stuli in quella scuola, e riuscì molto valente nella scienza delle cose sacre, e profanc. Servì la S. Sede. in molti affari rilevanti, e fece una luminosa comparsa nel concilio di Bari tenuto sotto Urbano II nel 1098. L'abate Ode isio bramava che descritte si fossero le gesta gloriose dell'abate Desiderio, indi PP. Vittore III, e ne incaricò il nostro Leone, allora custo le della biblioteca, e dell'archivio Cassinese. Mise egli di buona voglia mano al lavoro, e raccolse tanta copia di monumenti, e di notizie, che giudicò meglio di tessere una istoria generale dell' inclito Archicenobio Cassinese, per compilar la quale lo stesso Desiderio avea importunato più volteil monaco Alfano, indi arcivescovo di Salerno, ma seuza buon esito. Leone si valse in questo lavoro delle storie di Paolo diacono, di Erchem-. nerto, dell'abate Giovanni I da Capoa, e di altri molti. Ma nel mentre si avvicinava al fine della sua storia, ed avea dato principio alle cose di Desiderio, colla formazione del cap. XXIV del III libro, Pagsuale II, verso la fine del secolo. o nei principi del seguente lo creà cardinal vesco-i vo di Ostia ( per cui acquistò anche il nome d Ostiense ), e lasció la sua opera incompleta. Fu poi terminata da Pictro Diacono, per la rimamente parte del III libro, e per tutto il IV, siccome nel di lui articolo si dirà. Mora dei ..., come ha dimostrato l'erudito cardinale Stefano Borgia.

La cronaca del nostro monaco Leone Marsicano, contiene anche i fatti del suo tempo, ed è la più esatta, e completa. Le annotazioni dell'abate Della Noce del 1668 sono eccellentissime, per la purità della lingua, per l'erudizione, e per la critica (1). L'opera è della più grande importanza per le nostre cose della bassa età, per cui vien lodata da tutti i moderni ed antichi scrittori. Natale di Alessandro lo chiama vir eruditionis eximiae. Il Baronio negli anni 1059, e 1076 lo appella scriptor sui temporis integerrimus: sincerae fidei scriptor. Il Muratori gli fa alte lodi, e per sentimento di tutti gli eruditi (2) gli dà il carattere di uomo magnae gravitatis et auctoritatis. Il Giannone lo nomina il più grave, ed antico scrittore (3). Il Pagi, il Sigonio, il Bollando, il Vossio, il Dupin, il Labbè, il Papebrochio, il Mabillone, il Pellegrini, il Tiraboschi, e tutti gli altri storici si valsero sempre di lui, ed anteposero la sua autorità a tutti gli altri. Scrisse

1 La vita di S. Gennaro nostro principal protettore.

<sup>(1)</sup> L'edizione migliore è quella del Muratori inserita nel tom. IV degli Scrittori delle cose d'Italia, colle annotazioni del detto abate Della Noce.

<sup>(2)</sup> R. I. S. tom. IV p. 133.

<sup>. (3) 1</sup>st. civ. ec. lib. 1X.

- · 2 La vita di S. Menna confessore.
- 3 La Cronaca del Sucro Real Monastero di
- de XVIII Guajferio nobile saleraitano, ancor fanciullo si rese monaco in Monte Casino, ed assunse il nome di Benedetto. Fu insigne non meno per la pietà, che per la dottrina, per l'eloquenza, e pel grande ingegno. Cominciò a fiorire nel 1060, e fu uno dei lettori in quella scuola. Di lui han parlato con istima il Mari, il Nicodemi, l'Ughellio, il Vossio, il Mabillone, e moltissimi altri, Scrisse le seguenti opere:
  - 1 De miraculo illius, qui se ipsum occidit, et per B. Incobum vitae redditus.
    - 2 De conversione quorumdam salernitanorum.
    - 3 Homelia de adventu.
    - 4 Sermones de tempore.
    - 5 De laude S. Martini, et hymni de eodem.
  - 6 Vita S. Secundini ad Troiunum episcopum; et cantum eius (1).
  - 7 Versus in laudem psalterii.
- 47 XIX Arialdo monaco, e sacerdote segui la stessa carriera. Cominció a fiorire nel 1070, e fu discepolo del card. Allerico. Si crede suo il trattato contenuto nel cod. in archivio segn. n. 216, col seguente titolo:
  - 2 Incertum de institutione SS. PP. de qualitate culparum, et de disciplina, atque doctrina sacerdotum.

Questo canto era sicuramente una composizione poetica, posta in musica dallo stesso autore.

48 XX Costantino Africano, oriundo da Cartagine, secondo il Cave, che lo cliama medico, e ficasció, era già monaco in Monte Casino nel 1072. Pierro diucono narna grandi cose di lui. Per istruirsi si recò in Babilonia, ove apprese la grammatica, la dialettica, l'aritmetica, la geometria, la matematica sublime, la fisica, l'astronomia, l'astrologia, la musica: la fisica dei Caldei, degli Arabi, dei Persiani, e dei Saraceni. Non contento di ciò, volle recarsi nell' ludia, per maggiormente perfezionare il suo spirito. Passó poscia in Etiopia, indi in Egito, e finalmente in Salerno. E per tutti questi giri, e questi studj impiegò trentanove anni.

Nella sua dimora in Salerno ( è oppinione dell' abate Tiraboschi ), dovette la scuola salernitana rendersi più celebre per gli studj, e per le opere di Costontino. La medicina fu coltivata con tanto maggior fervore, quanto più copiosi erano i mezzi, che a ciò fare venivan dati da questo celebre uomo. Le sue traduzioni, e i snoi scritti lavorati poscia in Monte Casiuo, fra l'ozio virtuoso del chiostro, giovarono non poco a ravvivare do stesso studio in quel luogo, e nelle nostre regioni. Fu quindi riputato il maestro di orriente, e di occidente, ed un novello Ippocrate. Morì verso l'auno 1080. Le sue opere sono queste:

1 1 De morborum recognitione, et curatione, lib. VIII. 2 De cognitione remediorum, et aegritudine. 3 De stomachi adfectionibus, lib. II: 4 De meluncolia lib. 1: 5 De mulierum morbis. ci Pantehni (1), opus viatici portem de febribus, editi nella collezione di Basilea del 1535; ed in Amsterdam 1749, rammentati da Boerhave (2).

Il 1 De urinis lib. I. 2 De stomachi adfectionibus naturalibus, et non naturalibus. 3 De incantatione, et adiuratione, collique suspensione. 4 De gradibus simplicium: sono queste rammentate dal Ziagelbuver (3).

III Aphorismi Hppocratis in Galenum. Esistono fra le prime edizioni nella biblioteca cassinese.

IV Chirurgia Costantini africani. Esiste MS. nell' archivio cassinese. Una copia di essa fu rimessa anni addietro in Parigi dal P. Archivista Fraja Frangipane al Sig. Millin, per darsi alla luce; ma s'ignora se l'avesse eseguito.

V Altre opere di questo insigne scrittore cassinese posson vedersi presso Pietro diacono, e dell' Oudin. E di quanta stima esse siano potrà riscontrarsi l'analisi del Lombecto (§).

49 XXI Attone, discepolo di Costontino Africano, fu anche mozaco di Monte Casino. Fu cappellano della imperatrice Agnese, e mori circa il 1080.

<sup>(1)</sup> Col Pantegno in XII libri si prescrive cosa debba sapere un medico.

<sup>(2)</sup> Moth. studii medic, p. 15, et 326, Venet. 1453.
(2) Hist. literat. tom. IV p. 289, Herbipoli 1704

<sup>(4)</sup> Com. de Biblioth. Caes. part. 11, lib. V, p. 290 Vin-

Lo stesso Attone ridusse in bel sermone latino tuttocio, che il suo maestro avea tradotto in varie lingue, relativamente all'arte salutare.

- 50 XXII Giovanni sopranominato il medico, dalla professione, ch' esercitava, fu altro monaco di Monte Casino, ed altro discepplo dell'Africano. Secondo le assicurazioni di Pier diacono, che fiori poco dopo, fu in physica arte discritissimus, ac eruditissimus. Post Constantini sui magistri transitam, aphorimum edidit physicis satis necessarium. Cominciò a fiorire nel 1072, e mori dopo del 1090 in Napoli, ove al dire del Ziegelbaver, lascio tutti i libri del suo maestro Costantino (1).
- 51 XXIII Paolo detto il grammatico da questa disciplina, che professava nella scuola Cassinese, era oriundo da Genova. Era nato cieco, e non ostante questo suo vizio del corpo, fu accolto fauciullo in quel monastero, ove professo. Egli facendosi leggere le opere elassiche, pervenue a tale grado di dottrina, che fu appellato il secondo Didimo (2). Fu uno di coloro che intervennero nella:

<sup>(1)</sup> Molti altri mellei dotti dobbiant credere che fossero foritti in Monte Casino, de' quul il tempo edace ce ne ha involata la memoria. Quello ch' è certo si è che la seuola medien ĉes-so in Monte Casino nel secolo XII, allora quando col canone XI del Goncilio Lateranense tembo torto Innoceano II nel 1139 ne fu prolibito ai monaci l'insegnamento, e l'esercizio. Simile prolibitone fu rinovata col canone XII del concilio di Tours celebrato nel 1163 sotto di Alessaudro III, e con altri posteriori.

<sup>(2)</sup> Didimo fu di Alessandria, e mori colà nel 395 d'anue 85. Sebbeue cieco sin dall' età di cinque anni, facendosi leggere

disputa per l'unione della chiesa greca alla latitia, in tempo di Pasquale II, che fu papa dal 1039, al 1117. Mori vecchio in Roma circa il 1105. Parlano di lui con elogio Pittore III nei suoi dialoghi, Pietro diacono nel trattato degli uomini illustri Cassinesi, Ugone Menardo, il Tiraboschi, ed altri, Compilò

- 1 Molti trattati, ed esplanationi sopra Geremia, ed altri Profeti: sopra il salterio: sopra S. Matteo: e sugli altri tre Evagelisti: su l'epistole di S. Paolo; e su l'apocalisse.
  - 2 La vita di S. Gabizzone.
- 3 Molte altre opere, che in tempo di Pietro diacono si erano già disperse.

Scrittori del sec. XI di epoca incerta.

- 52 XXIV Causo su monaco Cassinese, il quale scrisse La glossa su la regola di S. Benedetto.
  - 53 XXV Giovanni II diacono, anter fanciullo vesti l'abito religioso in quel monastero, e colà fu istruito non meno negli studj serj, che nelle amene discipline. Fu quindi versatissimo nelle lettere umane, e nella sacra erudizione. Compose
    - . I Molte poesie in lode della Vergine madre, che venivan cantate nel tempio.

gli scrittori sacri, e profani acquistè vatte cognizioni. Compess varie opere, delle quali ci rimangono ter libri na rassirara; ci di trattato dello Opirito Santo, tradotto in Italino da S. Girotà mo, il quale con Ruffino, Palladio, ed Lidoro fu suo discepalo. Si crede ancora che si fosse pure internato nelle matematiche, la quali sembra che richieggano l'use della vista.

". Molte altre su diversi sacri soggetti, che a suoi tempi erano desiderate, e lette con piacere.

54 XXVI Giovanni III, pure diacono, visse circa la stessa epoca, ed ebbe una simile educazione. Scrisse

La vita di S. Gregorio Magno.

55 XXVII Giovanni, monaco e sacerdote della città di Troja nella Puglia, ai tempi dell' abate Desiderio vestì l'abito in quel monastero. Si rese rispettabile, perchè nei primi vagiti della lingua italiana. cominciò a verseggiare, dando una certa regola alle sue poetiche composizioni . Esiste nel codice da quell' archivio una specie di dialogo composto de lui nel 1060, nella nascente lingua italiana, il più antico di tutti gli altri, che abbiamo in questogenere. Di fatti il Crescimbeni (1) appena potè trovare una composizione in lingua volgare, o sia italiana del 1184. Il P. Federici fu il primo a produrlo (2), con qualche errore avvenuto nella stampa fatta senza la sua assistenza. Il redattore della Nuova Biblioteca Analitica (3) lo riprodusse più corretto. Noi lo riprodurremo correttissimo nell'annotazione (I), (4).

<sup>(1)</sup> Comment, su la storia della volgar poesia lib. 1, n. I. (2) Degli antichi Duchi di Gaeta pag. 124, Nap. 1751 in 4;

<sup>(3)</sup> N. 43 vol. XVIII del quarto anno pag. 60.

<sup>(4)</sup> Veg. il cap. II, sec. XI.

# SECOLO XII.

Egualmente gloriosa alla patria letteratura è l'epoca, alla quale audiamo incontro. Essa ci porge diciotto scrittori di vario argomento.

56 I Con Giovanni da Gacta, indi Gelasio II PP., ci piace dar principio a questo secolo ancor ferace di uomini illustri nella santità de' coa stumi, e nelle lettere. Nacque da Crescenzo nobile gaetano. Fanciullo su consecrato a S. Benedetto, sotto l'abate Desiderio . Apprese in quella scuola la filosofia cristiana ; e le lettere. Fu suo maestro il filosofo Alberico, indi cardinale. Fu tino de' primi a gustar l'opere di Ciccrone, e divenne il più erndito, ed eloquente uomo di quei tempi. Urbano II volendo repristinare nella Corte romana l'antica grazia del parlare latino, che vi si era perduta lo chiamò a se (1), e lo decorò della sacra porpora, e Pasquale II, ch' era solito chiamarlo baculus senectutis, lo dichiarò bibliotecario e cancelliere della S. R. C. (2). Fu elevato nel 1118 all'apice supre-

<sup>(1)</sup> Tune Papa (Urbanus II) literatissimus, et facuindus fratrom Johannem, virum utique tapientem, ac providum sentiens, ordinavit, admovit, suumque cuncellarium ex intima deliberatione constituit, ut per eloquentiam sibi a Domino traditam antiqui leporis, et elegantiae stylum, in sede apostolica, iam pene omnem deperditum, saneto dietante spiritu, Johannes, Dei gratia, reformaret, ac Leoninum tursum lucida veritate reducere. Paudolf. Pisan. in vita Gelas. II.

<sup>(2)</sup> Urbano Il fu papa dal 1087 al 1099, e Pasquale II dat

mo della dignità ecclesiastica: mori l'anno approsso in Francia, e fu seppellito nel monastero di Cluny. E Pietro Abate di quel luogo gli fece un epitaffio, che può leggersi presso il Mirti! Il Bazonio all'anno 1119 ci contesta la sua pietà, ed il Mari la sua dottrina. Vir sanctissimus, et omni laude dignissimus, si vitam continentissimam, si mores, si doctrinam inspicias. Scrisse

- 1 Molte lettere riportate dal Binio.
- 2 Compilò il registro di Pasquale II.
- 3 Un poema sul martirio di S. Erasmo, vescovo di Fondi.
- 4. E gli atti de' SS. Antolla, e Cesario in in versi eroici.
- 57 Il-Gregorio I, di eni ci è ignota la patria, natocirca l'anuo 1060, fanciullo fit offerto a Dio nel
  'nostro monastero; e quivi educato nell'umana, e.
  divina letteratura. Di memoria tenace, d'ingegno
  facile, e precoce, ebbe molto in delizia le opere
  di Tallio, e di Virgilio, e divenne assai eloquena
  te. I suon discorsi; e gli scritti gli fecero meritare il nome di sostegno della Chieso. Pasquale II:
  volendo premiare la sua virtu lo elevò alla cattedra di Terracina. Nel 1106 intervenne al concilio.
  Vestelleuse. Morì nel 1126, e giusta il Contado.
  zi, fu seppellito, in Piperno. Molto serisse, ma,
  altro non ci rimane di lui, che
  - 1 Gli atti di S.Casto, e Cassio, e di S.Restituta Vergine, martirizzata in Sora.
  - 2 La vita di S. Gerardo.
    - 3. Le Quelie per tutte le feste dell'anno.

4 Un poema su la presa di Gerusalemme, dato alla luce dal Mabillone, da cui si suspica, che avesse il Tasso presa l'idea del suo.

. 5 Alcuni inni, ed altre composizioni, rammentate da Pietro diacono.

- 58 III Pandolfo III, nobile capoano, nato circa il 1070, fanciullo si rese monaco nello stesso luogo. Fece molto profitto in quel sacro licòo, e dottissimo divenne nelle umane, e divine cose. Pasquatle II dal vescovado di Teano lo chiamò al cappello cardinalizio, ed Innocenzo II nel 1131 lo unse vescovo di Ostia. Morì nel 1134. A questi Pietro diacono, lo sterico, dedicò la sua opera Degli uomini illustri Cassinesi. Scrisse
  - 1 Un ritmo in lode della Vergine Madre.

2 Molte altre cose, che sono perite.

59 IV Dionisio, altro monaco cassinese, pote náscere verso l'anno 1070, e al dir del Baronio viveva nel 1118. Scrisse

La vita di S. Sidano abate Benedettino nel monastero di S. Cecilia della città di Sezze.

60 V Atfano II fanciullo fu offerto al santo Patriara ca nelle stesso monastero verso l'anno 1071. Fatto arcivescovo di Salerno, mori colà nel 1121. Serisse l'epitaffio di Leone Anicio, tritavo dell'imp. Ridolfo I, di cui abbiamo i seguenti versi (1):

Quos Sergestus acer, patrum longo ordine sacum Illustres animas, perque Dúcum genera, Mite genus hominum, sapiens, insigne, decorum

Nominis antiqui consepelit tumulus, ec.

<sup>(1)</sup> Dal Wion Lignum vitue tem. 1 S. VIII.

- 61 VI Bernardo I di Arabona nel Piceno nato cipca l'anno 1080, pargoletto vesti l'abito nel sacro, Casino. Colà attese agli studj, e riusci versatissimo, nelle discipline liberali. Rammentato da S. Fier. Domiano, da Pietro diacono., e dal Baronio, vien riputato uon dispregevole scrittore ecclesiastico. Cominciò a fiorire nel 1120. Scrisse
  - 1 La vita, e i miracoli del celebre S. Amico, data alla luce dal Mabillone.
  - 2 Fece altri lavori non specificati da Pier diacono, che fiori dopo di lui.
- 62 VII Gregorio II, altro nostro monaco, che preso avea l'abito verso il 1080, nel 1120 fu creato vescovo della città di Sinvessa, oggi distrutta. Lodato dal Cave, e da altri critici scrittori, compose in bel metro la storia

De captione Casinensis monasterii.

- 63 VIII Guidone sacerdote, di cni ci è ignota la patria, professò giovanetto nel sacro Casino circa il 1080. Attese agli studi colà, e riusci molto versato nelle lettere umane, e divine: scrisso le opele seguenti di molto pregio:
  - 1 La storia di Errico IV.
  - a La Storia cassinese, che principiava dall'abate. Oderisio, e la conduceva, sino ai tempi di Pietro diacono.
  - 3 Di unita allo stesso Pietro diacono, scrisse in, tre giorni la storia della visione, ossia sogno dela funciulo Alberico da Settefrati, di cui si parlera qui appresso.

4 Un picciol poema, su lo stessosan ciullo col titolo: De fortuna Alberici monachi, di cui ci è rimasto il solo titolo presso Pietro diacono.

64 IX Guibaldo Carbojense, pargoletto vestl l'abito circa l'anno 1093. Si diede ad uno studio indefesso su de' poeti greci, e latini, e soprattutto su la
opere di Cicerone, e dottissimo divenne. Non trascurò gli studi del proprio stato. La teologia,
la sacra scrittura, e la storia ecclesiastica de' primi
tempi formarono la sua principale delizia. Scrisse
e compose elegantemente in ambi le liugue dotte
molte cose, ma abbiamo solo di lui

Varie lettere, per dilucidare alcuni punti dell'antica disciplina della Chiesa.

65 X. Giovanni da Tivoli vesti l'abito verso l'anne, 1097. Vivea nel 1120. Scrisse

Molti sermoni in istile semplice, e dolce.

- 66 XI Roboa diacono, ancor fanciullo fu offerto nel sacro Casino, ed apprese in quel ginnasio. Fioriva nel 1120, e scrisse:
  - 1 La vita di S. Leonardo.
  - 2 Moltissimi germoni per tutte le feste dell'anno.
- 67 XII Pietro diacono, il famoso cronista, sarà il soggetto di questo articolo. Nato in Roma da un nobile per nome Egidio, di anni cinque verso il 1102 fu offerto a Dio nel monastero Cassinese. I progressi fatti da lui nelle arti liberali in quella sicuola furono rapidi, e maravigliosi. Fu quindi prescelto bibliotecario, e custode di quell'archivio, geleberrimo. Poscia fu nominato diacono di Ostia,

Nel 1137 Lotario III imperadore lo prescelsé legato imperiale; acciò avesse indotto i suoi confratelli; ad ubbidire alle disposizioni di lui. In questa occasione. Cesare lo ascrisse al suo palazzo imperiale, e lo dichiarò suo cappellano, uditore, e segretario. Il Mari opina, che fosse morto nel 1140. Poeta, e scrittore delle cose ecclesiastiche, e della storia profana, per sentimento de' critici, ed in particolare di Natal di Alessandro, vien riputato molto, inteso in physicis, mathematicis, astronomia, et. musica. Quest' uom, di genio ci diede, prima di ogn' altro, un ristretto di un antico libro di erudizione: un altro su di un ramo interessante delle, belle arti; e ad esempio di Cicerone, compilò la storia letteraria di quei tempi tenebrosi. Il ch. Tiraboschi ragionevolmente dice, che di molti dottissimi. uomini non ne conoscerem il nome, se Pietro diacono non ce ne avesse tramandata la memoria. Scrisse dunque le seguenti opere:

3 Molti sacri sermoni. 2 Molte vite de Santi. 3 Gli Scolj sull'antico testamento. 4 La esposizione su la regola di S. Benedetto. 5 Moltissime lettere.

6. La continuazione della Cronaça di Leone, Ostiense per la rimanente parte del lib. III, cominciando dal cap. XXV di esso, per tutto illibro IV.

7 Dogli uomini illustri per santità, e per dottrina, usciti dal monastero Cassinese.

& Molti inni.

- g Un compendio del Polistore di Solino (1), 10 Un altro dell' architettura di Vitrupio. Di questo ebbe ad avvalersi Βιροφο, architetto napoletano di quei tempi, per rinnovare le belle idea nell'arte architettonica.;
- 68 XIII Pietro suddiacono fu monaco di Monte Casino, contemporaneo di Pietro diacono. Fece i suoi, studj in quel liceo, e Wion lo crede cardinale. Compilò

La passione di S. Marco, ad insinuazione dello stesso Pietro diacono.

69 XIV Alberico da Settefrati (2), figliuolo di un milite, d'anni nove compiti, circa il 1112, sorpreso da repentino malore, simase per nove giorni, privo di sensi, e quasi di vita. Riavutosi dal profondo letargo, narrò un sogno maraviglioso, che fu riputato miracolosa visione. Gli parve adunque, che, per tutto quel tempo di abberrazione di mente, era stato trasportato in alto da una colomba: che avea goduta la compagnia del Principe degli Apostoli, e di due spiriti Angelici Emmanuel, ed Helior: che da questa guida celeste era, stato condotto a,

<sup>(1)</sup> Giulio Solino romano fu un grammatico latine, che visse uclla fine del primo, e nei principi del seconde secolo della chiesa. Il suo Polyhistor, sive de situ orba, et mundi mirabilifus, su del quale Salmasio ha fatto alcuni eruditi commenti, è qua composizione di osservazioni storiche, e geografiche intorno, alle cose più monorshili di varj. tempi.

<sup>(2)</sup> Terra situata nella Valle di Cominio distante miglia don dici da Mente Casino , e quattro da Atina.

vedere l'inferno, col purgatorio; per eui narrò le pene diverse, che avea veduto infligersi alle varie qualità de' peccati, e peccatori, nel modo, che n'era stato informato dal suo condottiere. Trasportato poscia nel cielo della luna, indi nei rimamenti sei cieli, era stato condotto in Pradiso, a contemplare la gloria de' Beati; e quivi avea inteso un discorso di S. Benedetto. Narrò pure altre cose da lui vedute, o dettegli dall'Apostolo. Tacque taluni misteri, de' quali gli cra stato proibito di pubblicarne gli arcani.

Questo sogno tanto vivo scosse talmente lo spirito del fantasioso fanciullo, che malgrado la tenerezza degli anni, abbandona i genitori, i compagni, e la patria, e corse a rinserrarsi nel menastero di Monte Casino, assai rinomato per la santità de monaci suoi. Attese colà agli studi, e nel 1124 fu ordinato Sacerdote. Destinato Preposito del vicino monastero di S. Maria dell' Albaneta dovette mancar di vivere verso l'anno 1154, dopo di aver menata una vita esemplare, e penitente, occupata sempre da oggetti or tristi, or lieti della sua visione, e sempre immerso nella contemplazione profonda delle cose vedute.

Monsignor Giustiniani, monaco di Monte Casiao, in vista del codice autografo di tal sogno, ch'esiste in quell'archivio, fu il primo a sospettare con varie congetture proposte in una sua dissertazione del 1335, che il grande Alighieri avea da quel sogno presa l'idea della sua divina comedia. Il Mazzochii nel suo libro dei vescovi di Napoli nel 1750 scrisse lo stesso. E l'abate benedettino di Costanzo, nostro aquilano, nel 1801, in una sua lettera edita in Roma, avendo fatto un confronto del sogno di Alberico, e del poema di Dante, proccurò di confermarlo,

Oltre a ciò scrisse Alberico, come pruova il Muratori.

Una storia dall'anno mille, al mille cento, einquantatre, ripiena di notizie interessanti dei nostri luoghi (1).

To XV Giovanni nobile salernitano nato circa it 1140, su offerto fanciullo nel sacro Casino. Quivi si formò nella pietà, nelle amene discipline, e. negli studi più severi. Celestino III lo decorò della sacra porpora. Morto questi nel 1198, su il cardinale. Giovanni concordemente prescetto al ponteficato massimo, ma egli con la costania più ferma rinunciò alla suprema dignità, e concorse di huon animo, con altri dieci cardinali, all'elezione. d'Innocenzo III. Fu legato apostolico, in Germania, in Iscozia, in lbernia, ed in Napoli.

Scrisse varie opere, che si sono smarrite.

XVI Rinaldo suddiacono, visse in questo secolo, ma s' ignora il tempo pecios della sua professione, e della morte sua. Si sà solamente, che in età puerile fu offerto al Patriarca, e studio in quella scuola. Versa to nelle scienze, a nell'arte di veracggiare fu creduto degno di esser paragonato agliantichi. Compose

<sup>(1)</sup> Veggasi la vita di Alberico , scritta dall' autore nella. Biografia degli uomini illustri del Regno.

1 Alcuni inni, ch'esistono nel breviario benedettino, per testimonfanza del Mari, comprovata dal Tiraboschi.

2 Alcuni versi in onore di S. Benedetto, di S. Severo, e di S. Maoro, lodati dal Vossio, e dal Pellegrini.

72 XVII Roffiedo dell' Isola, nato dai conti di Arpino circa l'anno 1160, morì nel 1209. Fantiullo consecrato al Patriarca, fece gli studj suoi in quel chiostro. Fornito di straordinario talento; hun solo conseguì la dignità di Abate nel suo mon nastero, ma benanche la porpora cardinalizia. Fu molto caro ad Errico VI imperadore, a Celestino III, e ad Innocenzo III sommi pontefici. Scrisse

De miraculis S. Benedieti factis in Sacello Crucis. 
3 XVIII Pietro, detto Campano, da Capoa sua patria, circa l'anno 1167, di tenera età, fu oficto al Patriarca nel suo monastero, ove fece a suoi studj. Per la sua dottrina, costumatezza, prudenza fu eletto Abate di S. Paolo in Roma, e resse quella dignità dal 1192 al 1208. Fu. anache creato cardinale di S. Chiesa. Esiste in quell'archivio il codice (254), da cui si rileva che abbia scritto i seguenti due trattati. Ma Michele Monaco (1) li attribuisce ad altro Dietro monaco, di Monte Casino, di lui nipote, che visse poco dopo, e che fu anche creato cardinale nel 1220 (2).

1 Summa in libros sententiarum.
2 Lexicon Concionatorum.

<sup>(1)</sup> In Santuar. Capuan. p. 202 Neap. 1630.

<sup>(2)</sup> Veggasi il eap. II sec. XII.

### SECOLO XIII

Ci dà questo secolo undici uomini illustri fra'

74 I Ignazio de Praga nato circa l'anno 1175, fanciullo venne ad offerirsi nel sacro Casino. I suoi studi colà furon ben diretti, e riusci valente scrittore delle cose ecclesiastiche, famoso teologo, e filosofo insigne. Fu anche priore nel suo monastero verso l'anno 1200. Scrisse:

1 La vita di S. Bertario, di cui il Muratori ne riporta due pezzi.

2 Flores, vel flosculi sententiarum de libris moralium B. Gregorii, ec., per assicurazione dell'abate Gattola.

3 De virtutibus, et vitiis: bnon trattato filosofico, giusta il Wion (1), ed il Gattola.

75 II L'Anonimo Cassinese. Monaco di quel monastero dovette vivere negli ultimi anni del secolo precedente, e morire nel 1212: giacchè in quest'anno finisce il suo lavoro. Fu edita dal Pellegrini, e corredata di annotazioni dal Prattilli. Siamo molto tenuti a questo scrittore, perchè ci dà la notizia non solo delle cose del monastero di Monte Casino, ma benanche degli altri luoghi, che inutilmente potrebbero ripetersi da altri fonti. La sua istoria abbraccia il corso di 212 anni, cioè dal mille al 1212, col susseguente titolo:

<sup>(1)</sup> Lignum Vitae lib. II cap. 70.

## nica Anonimi Casinensis (1).

"andolfo da S. Stefano in Regalibus (2),
lacque circa l'anno 1190. Ancor pargoletto vesti
l'abito benedettino: attese a studiare in quella
scuola; e dotto divenne nelle umane, e divine cose. Meritevolmente fu abate di Monte Casino dal
la37 al 1239, tempo in cui cessò di vive se. Scrisso
La vita di S. Stefano.

77 IV Erasmo dottissimo nella sacra teologia monaco cassinese, molto si distinse in questo secolo. Nacque circa il 1200, ed attese allo studio nel ginnasio cassinese. Nel 1246 avendo Federico II imperadore e re esiliato da Napoli, e dal regno (come assicura Riccardo da S. Germano in quest' anno) i Frati domenicani, e francescani; e perciò mancando nell'università degli studi napoletani i lettori di tale facoltà, i dottori dell'università, e gli scolari di teologia invitarono il nostro Erasmo, acciò recato si fosse qui ad insegnarla. Ecco la lettera, che si conserva nell'archivio cassinese, che fa molto onore al monaco Erasmo, e al suo monastro. Honescrissimo, et peritissimo viro magistro Herasmo monacho casinensi, sacrae teologicae scientiae raomonacho casinensi scientia

FESSORI.

Vi sono stati altri tre anonimi storici cassinesi editi dal Gattola in calce del suo secondo volume delle accessioni alla storia di M. Casino.

<sup>(</sup>c) S. Stefano in Regalibus era una Terra di dominio utile del Monastero, nata dall'antica città di Regali. Di essa oggi ne appasiono la rovine alla siniatra del fiume Liri, nella pianura della città di Rocca Guglielma. Noi avremo occasione di parlarga di pespositio in altre layore.

Universitas doctorum, et scholar.

studii SALUTEM, et optatae felicitatis Neapolitami Postquam Fratres , qui nos pane divinaentum. sae reficiebant, Neapoli recesserunt, clausus est nolis puteus aquae vivae, quoniam sacrae scripturae non est, qui nobis modo aperiet mysticum intellectum. Denegata est nobis sacrarum scientia. quae corporum nobis erat aedificatio virtuosa, et animarum refectio salutaris. In defecta igitur theologicae facultatis; tanto nostrum studium sensit cravius detrimentum, quanto inter scientias caeteras; scientia theologica dignitatem obtinet altiorem. Ecce modo parvuli petunt panem, et qui eis possit frangere non occurrit. Sitientes quaerunt sitim restringere, nec est qui eis hauriat aquam de fontibus salvatoris. Caeterum quia vos novimus virum peritissimum in scientia supradicta, rogamus honestatem vestram, quatenus cum doctrind vestra defectui neapolitani studii succurratis: quia hoc personne vestrae cedet ad laudem, et unimae vestrae proficiet ad salutem. Valete.

1 Scrisse Erasmo alcuni sermoni: De tempo-

2 Si credono suo lavoro Le concioni dei Santi, tre delle quali sono per la festività di S. Benedetto, contenute nel cod. n. 213. Potrebbe però stare che queste concioni fossero di altro Erasmo monaco, diverso dal teologo.

7B V Pietro d'Atina, ove naeque circa il 1200, professò fanciullo nel monistero cassinese. Fu versatissimo nel dritto canonico. La sua dottrina, e purità di vita indusse il pontefice Gregorio IX a diebiaelliere. Nel 1242 riavenutosi il correilo su Secondino martire, egli ne scrisse la stopo dimentata dal Taulieri (1), di cui ne reca questo titolo:

1 Historia inventionis corporis S. Secundini mar'yris.

2 Glossac ad decretum Gratiani, ch' esistono rel cod. 68 dell'archivio Cassinese.

79 VI Riccardo Annibaldense nacque circa il 1215, in Molara nei monti Tuscolani, da fimigha romana. Secondo il costume generale, ancor fanciullo westi l'abito in Monte Casino. Nel 1251 fu creato abate del suo monastero. Allora annocenzo IV lo decorò della sacra porpora. Morì, secondo il Piaccatino, nel 1263. Nel dilui sepolero ch'esiste nella Basilica del Laterano, vi fu apposto un epitaffio in metro. Serisse

Una esposizione su la regola di S. Benedetto, che si conserva ms. in quell' archivio.

80 VII Tommaso di Aquino, il grande, è quelli, che ci si offre iu questo luogo. Ornamento della patria, e dell'Italia, nacque (2) dai Conti di Aquine di antichissima famiglia longobarda. Nel 1230 d'anni cinque fu consegnato all'educazione nella scuola cassinese, sotto la cura di suo zio Lando-

<sup>(1)</sup> Istor. di Atina lib. III , cap. 8.

<sup>(</sup>a) In Roceasecca presso Aquino nel 1225. Mori in Fossanova presso Piperno nel 1274.

nolfo Abate, e ne usci di anni dieci. C. alla formazion del costume, ed agli studi di ese sofia. (1) Studio forse la teologia in Napoli sotto dei monaco cassinese *Erasmo* (di sopra rammentato all' art. 77), prima che passasse nell'auno 1243 a professare fra i PP. Predicatori.

Le opere di S. Tommaso di Aquino in tutte le materie scritturali, teologiche, filosofiche, politiche, e morali, a chi non son palesi?

81 VIII Bernardo da Castrocielo, così detto dalla sua patria, oggi distrutta presso la città di Aquino, giovanetto vesti l'abito religioso in Monte Casino, circa l'anno 1240, ed attese agli studj in quella scuola. Divenne preposito ossia priore del suo monastero, e nell'anno 1282 fu conscerato arcivescovo di Benevento. Caro per la sua prudenza, e dottrina al sommo Pontefico Celestino V, fu creato cardinale, e vice cancelliere della S. R. C.

Compose

Alcune opere su materie ecclesiastiche, che non sono a noi pervenute.

82 IX Bernardo II Ayglerio era d'origine francese. Nel 1263 fu creato abate di Monte Casino, e la-

\_(i) Tolomeo Lucentià domenicano i il quale per molti ami de confessore di S. Tommano, coi serire di lui: Hic (S. Thomas) nutritus in sua pueritia in Abatia Montit Casini , qui sunt monachi nigri , et secundum morem nobilissimae illiua patriae, ut patet de B. Mauro , et Placido , ibidem in sua pueritia in logicalibus , et naturalibus optime profecit. Yed, Gatlola Hist. Cas, sec. XIII. p. 418.

sciò questa dignità, e la vita nel 1282. Creato cardinale non si dimise da quella badia. Duce il Cave (1), che nel suo governo pie, prudener, ac fisleliter se gessit. Il Barrale (2) lo chiama vir do tissimus, et pius non contemnenda opera scripsit. Il Vincen'ini (3) soggiunge: ad naturae dotes, praeclaraque animi ornamenta, literarum etiam excellens, ac multiplex cognitio adiungebatur, cuius beneficio, ille multa pie, sapientefique compositit. Ed il Tritemio lo lodo come in scripturis sanctis studiosus, et erudius, regularis disciplinae zelosus amator, ingenio subtilis, consilio promptus, sententia selidus, eloquio apertus, et compositus, ec.

Amico di Carlo I d'Angiò, fu spedito a Gregorio X, per comporre affari di grande importanza. La stessa S. Sede per ben due volte lo mandò suo legato in Francia, ed in Costantinopoli, ed allora rimase per vicario in Monte Casino il suo fratello Arglerio arcivescovo di Napoli (5). Fu anche amico di S. Tommaso di Aquino, per la di cui mediazione concesse ai PP. di S. Domenico di poter fundare un monastero in S. Germano, che rimase soppresso nel passato decennio. Scrisse le segueuti opere;

1 Speculum Monachorum, stampato coi dialoghi di S. Gregorio, e colla regola di S. Benedetto nel 1505.

<sup>(1)</sup> Scriptor ecoles. hist. leterar. p. 941

<sup>(2)</sup> Chrolog, illustr. scrip. Latin.

<sup>(3)</sup> Elog. Ab. Casin. p. 145 Neap. 1647

<sup>(5)</sup> Vid. Chioccarel, de Archiep, neap. p. 172 Neap. 15/3

- 2 Super regulam S. Benedicti.
- 3 Collationum beneficiorum, et officiorum Mon-
- 4. Inquisitionum turium et bonorum in castris, et villis Montis Cusini regestrum alterum.
- 83 X Niceola de Fractura della città di S. Germano vesti l'abito circa il 1263, ed attese ad erudirsi in quella scuola. La sua principale occupazione su lo studio del dritto civile, e canonico. Nell'anno 1294 volle più tosto, con altri monaci, uscire dal monastero di Monte Casimo, che cambiar abito, ed assumere quello de Celestini, che allora vi passarono per pochi mesi. Nel 1299 su creato abate di S. Vincenzo in Volturno, e resse santamente quel monastero, colla sua diocesi. Scrisse le seguenti opere:
  - t Expositio super regulam S. Benedicti, ch' esiste originalmente in archivio. Ve n'era una copia ms. in Cambridge, ed un'altra in S. Germano de Pratis, tradotta in francese da Guillelmo de Presby ab. di quel monastero.
  - 2 Pubblicò un sinodo per la riforma della sua . diocesi, e delle sue chiese.
- 84 XI Riccardo da S. Angelo in Teodice (1) giovanetto si rese in questo secolo monaco in Monte Ca-

<sup>(1)</sup> Terra nella Diocesi Cassinese situata circa sei miglia a mezzo giorno di S. Gomano. Fu fabbricata nel recolo X dall'aabet Aligerno, per gli coloni chiamati dalla Val di Comissio. Nel libello di concessione, ch'esiste in Archivio, veggonsi fra gli altri nominati due preti Giovanni, e Leone, cum uzoritus, filisi, et filiabus suis.

sino; ma s'ignora il giorno preciso della sua vestizione, e della morte. Fu prima preposito di S. Angelo in Valle Luce, indi di S. Maria in Luco, di pertinenza del monastero; e finalmente abate di S. Giostina in Padova. Scrisse

Un dotto commentario su la regola di S. Benedetto. In esso si vede miniato l'antico scapularode'monaci (1).

<sup>(1)</sup> In questo stesso secolo XIII visse Riccardo detto da S. Germano dalla sua patria, celebre cronista. Di professione notajo, si diletto rozzamente anche di poesia latina. Egli scrisse

t Una Cronsea delle cois del règue dall'amo: 1186 insa all', nano:145. Il noa natografo caise nell'agabito di Monte Casino. Fu prodotto scorrettamente dall' Ughalio, riprodotto più correttamente dal Coleti, na con più errori fi possia ristampato dal' Caraco. Il Miriatori lo riprodusse con aliquante correstoni fra gli Serittori delle cose, d'Italia. Finalmente l'Ab. Gascola lo disco con ogni corresione alla lace, E. degna di soggericai, apologia, che il Maratori fa di questo veridico scrittore, contro le insussistenti accesi dell'Uchellio. Serise puello.

<sup>2</sup> Un epicedio per la morte del re Guglielmo II, che leggesi nella cronaca all'anno 1189.

<sup>3</sup> Un altro epicedio all' anno 1221 per la perdita fatta dai eristiani della città di Damiata.

<sup>4</sup> Finalmente una lettera, ed un ritme grazioso diretto al PP. di Monte Casino, egualmente dato alla luce dallo stesso-

Riccardo ebbe un fratello Giudica della G. C. imperiale di Federico II. Questo sovrano si avvalse anche qualche volta della opera dello stesso Riccardo:

Tre soli scrittori veggonsi fiorire in questo secolo, e noi abbiamo altrove indicata la cagione di cosiffatto decadimento (1). Essi sono

- 85 I L' Anonimo Cassinese il quale scrisse le cose del nostro monastero, e de' nostri luoghi fino al 1315, dato alla luce dal P. Ab. Gattola (2).
- 86 II Guglielmo da Sessa monaco professo di Monte Casino, fioriva nel 1370. Apprese molto nel dritto canonico, in cui fu laureato dottore. Amministrò da priore la prepositura di S. Angelo in Formis presso Capoa, surta alle falde dei monti Tifatini, nel luego appunto dell'antichissimo tempio della celebre Diana Tifatina. Lavorò il nostro Guglielmo

Vari componimenti in prosa, ed in versi, ch' oggi più non esistono.

87 III Andrea Faventino dalla religione camandolese passò nell'ordine benedettino in Monte Casino. Quivi nel 1370 fu eletto abate. Arricchi quella chiesa, ed aumentò il numero de' monaci. Il Muratori, il Lancellotti, e'l Mittarelli han dato i giusti elogi di lui. Scrisse

Molte costituzioni sinodali, per la riforma, a regolamento della diocesi cassinese.

<sup>(1)</sup> Vedi il cap. II. sec. XIV. p. 29.

<sup>(2)</sup> Access, ad hist, Casin. tom, II. p. 827, esemplato dal Cod 47 in arch.

## SECOLO XV.

Un solo illustre monaco di Monte Casino ci si office in questo secolo. L'infelice cagione di tanta sciagura, si è altrove pienamente indicata, e provata (1). Egli è

88 I Pirro monaco dello stesso monastero. di cui il Ziegelbaver narra, che fu referendario di Martino V, e che da Eugenio IV fu presselto per uno dei quattro Giudici e conservatori dei beni, e dritti della congregazione di S. Giustina, che cominciava allora a fiorire con grande oppinione di santità, e di dottrina. Il Pontefice diede a lui la facoltà di derimere tutte le controversie de' monasteri della sua congregazione: cose tutte, che dimostrano di essere atato egli uno degli nomini più dotti, e più prudenti del suo secolo.

Lascio alcune opere, che si sono perdute.

Ma non è da tacersi la trascrizione fatta in Monte Casino in 'questo secolo, di molti codici esisteati in archivio, siccome altrove abbiamo avvertito (2). È bello il vedere il progresso della poesia italiana, trovandosi terzine nel modo praticato da Dante, e sonetti all'uso del Petrarea, che posson credersi componimenti del secolo precedente, e forsi anteriori agli addotti scrittori (K).



<sup>(1)</sup> Ved. il cap. II, sec. XV pag. 30,

<sup>(2)</sup> Ved. la cit. pag. 30.

## SCRIFFORF FIGRETS MEL SECOLO XVI.

Non truto che il nestro monastero fu libero dal governo dispotico degli abati vescovi stranieri, e dal meschino avvilimento, in cui era caduto, per la condizione di commenda, cho veggonsi allora subito rinascere le lettere, le scienze, e le arti belle, e lietamente prosperare in quell'albergo sempre caro alle muse. Ben ventisette uomini illustri sorgono in questo secolo, i quali coi loro scritti formano l'ammirazione della repubblica letteraria, e marcano quest'epoca gloriosa, come il secol d'oro della letteratura di quel monastero.

89 I sgnazio Squaricialapsi, da Firenze, tre volte-

- abate di Monte Casino, vesti l'abito circa l'anno. 1480. Compose ne principi del secolo susseguente
  - 1 Carmen elegiacum ad Beatam Virginem.
  - 2 De visione Ferdinandi Consalvi. Si conserva ms. nella biblioteca di S. Giorgio in Venezia.
- 90 II Benedetto Sanseverino napoletano professo fanciullo in quel sacro logo circa lo stesso anno. 1480 : quivi attese agli studj, e molto erudito divenne nelle sacre scritture, e nella filosofia.

Lascio molti lavori in ambidue i generi, che si

91 III Benedetto dell' Usa, mobile capoane, professò circa l'anno 189, e morì in età avanzata nel 1563. Fu anoma veramente dotto, come lo mostrano le sue mirabili opere. La natura lo avea fornita di doni poetici, e l'arte, l'industria, e la continua applicazione lo elevo nel santuario della poesia. Egli è più commendevole, perchè se ne valse per molti sacri argomenti.

Compose (dice il Crescimbeni, giudice pur troppo competeute) diverse opere spirituali, e morali, altre in terza, altre in ottava rima, le quali sono così eccellentemente lavorate, che senza dubbio possono annoverarsi fra le migliori, che vadano in giro: e soprattuito It triorro de Nakritti, fatto ad imitiazione de triorfi del Petrarca, i quali se mai si perdessero, noi giudichiamo, che altre terze rime non potrebero meglio che quelle supplire te loro veci. Fra le otave rime poi è bellissimo il Donobeo; e sopra ti Persier della Monte dà nobilissimo giudizio Camillo Pellegrino nel suo dialogo dell'apradenti Fin. 1852. no sublimi le ottave sulle Vergini pradenti Fin. 1852.

Quindi il dotto ed avveduto critico Pietro Ricorduli lo chiama uno de rari, e singolari poeti d'Italia, ed Angelo Grillo, poeta di boon gusto non dubito paragonarlo allo stesso nostro Tusso.

Era ben naturale, che in quel luogo, ove avea avuta la culla la poesia italiana, ove 'avea gradatamente fatti i suoi progressi, quivi ancora si sollevasse in questo secolo, in maniera da poter sedere a scranna coi primi scrittori del Parnasso italiano (1).

88 IV Giambattista Falengo nacque în Mantova da nobile famiglia nel 1490, e morl în Roma nel 1559.

<sup>(1)</sup> Yed. il cap. III see. XI n. 55 , XXVII. p. 83.

Giovanetto professò in Monte Casino, ove venne educato nelle lettere, e su eletto priore. Passò poi ad occupare la dignità abaziale in un monastero della Marca Trivigiana. Fu riputato in quei tempi il più dotto interprete della sacra scrittura, riguardato sempre con istima dagl'italiani, e dai francesi Thou, Dupin, Calmet, e da liri. Le opere da lui date alla luce sono:

1 Commenti su l'epistole canoniche di S. Jacopo, e su la prima di S. Giovanni. Venezia 1546 in 8 per Aldo.

2 Commenti su tutti i salmi di David. Basilea 1557 in f., Roma 1585 in f.

Questi commentari rimasero purgati, e corretti per ordine di *Gregorio XIII*, e se ne fece in Roma una nuova edizione nel 1575. Paolo IV lo spedì visitatore del suo ordine in Ispagna.

23 V Gregorio da Viterbo professo in Monte Casino circa il 1500. Attese agli studj in quella celebre scuola, e riusci peritissimo nella sacra scrittura, e nell' uno e nell' altro dritto. Fece rilevare la gua gran dottrina in varj rincontri, precisamente nel seguente lavoro;

Tre sermoni sopra l'evangelio di S. Giovanni
IN RINCIPIO, che secondo le asserzioni del Wion
si conservano manoscritti nel monastero de Benedettini di Catania.

94 VI Basilio Millanio circa, lo stesso tempo vesti, l'abito benedettino nel sacro Casino, ove attese agli studj. Valentissimo nel latino, e greco sermone, nell'amora letteratura, e nelle scienze più pro-

fonde su riputato uomo eruditissimo, e religiosissimo (1). Ecco le sue opere:

I l'ustrò con annotazioni, e corresse il commenio lo di Vittorino Rietrabionense, e lo purgo dagli errori, ch' crano incorsi nel codice Cassinesc. Dedicò quest' opera al P. Geromimo da Piacenza ab. di Monte Casino. Venez. 1552 in 4; ed in Bo'ogna 1558. L'originale esiste in archivio.

2 A richiesta di Luigi Lippomani tradusse dal greco nel latino sermone La vita di S. Dionigio Arcopagita, scritta da Michele Sincello prete gerosolimitano, impressa dallo stesso Lippomani fra la vite de Santi.

95 VII L' Anonimo rammentato dal Wion fra gli scrittori benedettini di Monte Casino, al dir dello stesso autore, scrisse

Librum vere aureum, quem presentavit, PARA-DISUM DELICIOSUM IN APPARITIONE COMINI, in septuaginta capita. Parmae 1505.

96 VIII Onorato Fas. itelli nato in Isernia, giovanetto nel 1518 professò in quel monastero. Quivi attese allo studio della lingua ebraica, greca, e latina, e alle scienze più severe. Riusci quindi, eccellente non meno nella sacra, ed umana letteratura, che nelle belle arti. Gialio III lo destino a maestro d'Innocenzo del Monte, figliuolo adottivo di suo fratello; e nel 1551 fi dallo stesso Pontefice coa-

<sup>(1)</sup> Cost vien chiamato da un anonimo , forse Paolo Manuzio , come vuole l' Armellini , Bibliot. Benedict. Case. tom. 1.p.74

secrato vescovo dell' Isola nelle Calabrie. Mort in Roma nel 1564.

Fu poeta latino cotanto valoroso, che il Vulpio non dubitò di paragounto a Catullo. PaolòGiovio negli ebegi degli uomini illustri per le scienze, e per le armi, si valse sempre della musa del
nostro Fascitello. Fu pure lodato da Pictro Bembo, da Monsignor della Cara, dal Cardinal Scripando, dal Flamminio, dal Vittorio, dal satirico Arctino, e da altri scrittori del suo tempo.
L'età posteriore si confermò in questo vantaggioso
giudizio, lodando le sue opere, e tencuolo e in
pregio. Tali sono Flacido Romano, il Ghera,
l' Ughellio, il Toppi, il Cadati, il Ruscelli, l'Egger, il Crescimbeni, il Quadrio, il Ziegelbaver,
Ladvocat, e tanti altri. Molto scrisse, ma melto.
poco ci rimane di quest'nomo dottissimo.

- De gestis Athonsi Davali: opera insigne per sentimento del Mari, e dell' Ughellio:
- 2 Carmina : molto lodati dal Giorio.
- 3 Alia carmina, Patav. 1719.
- 4 Un endecasillabo molto lepido indritto a Paor lo Giovio, pel suo ritorno da Roma.

Tutte le sue presie posson leggersi nella collezione dei poeti fatta dal Ghero, coi titolo: Deliciae poetarum italorum, Patav. 1719 (1).

97 IX Angelo de Faggiis, chiamato il Sangrino,



<sup>(1)</sup> Veggasi la sua vita nella Biografia degli uomini illustri. del nostro regno.

perchè nato in Castel di Sangro, ancor giovanetto prese l'abito nel sacro Casino nel 1519. Colà studio di proposito la lingua ebraica, e l'amena letratura. Due volte resse il suo monastero in quadità di abate. Presedette poscia colla stessa dignità ne'monasteri di S. Giustina di Padova, di Mantova, e della Cava. Anche per due volte su Presidente dell'initiera congregazione Cassinese. Intervenne nel Concilio di Trento, e morì nel 1593. Diede alla luce moltissime opere tanto in prosa, che in versi, enumerate dall'Ametlini. Son esse lodate dal Possevino, dal Senense, dal Marrattio, dal Toppi, dal Cavacci; e da altri scrittori saggi e d'intiera fede. Le sue opere piene di gusto sono le seguenti:

1 In psalterium Davidis paraphrasis. Basileae

2 Poemata nonnulla pia, ib.

3 Vita S. Benedicti carmine conscripta. Rom.

4 Alia S. Guilelmi Poliensis. ap. Bolland. tom. II p. 466.

5. Poesis christiana, Patav. 1565.

6 Hymnus in festo S. Simeonis monachi. Ap. Wion tom. II. p. 235.

7 De oratione 40 orarum. Ap. Miscel.

8 Carmen Phaleucium de dirimendo cum Thurcis foedere ad Henricum II Galliarum regem (1).

9 Sylva ad Prosperum Martinum.

<sup>(1)</sup> Ziegelbayer tom. IV p. 7:4.

99 X Filoteo, altro monaco di Monte Casino, di cui ignorasi la nascita precisa, e la patria, circa il 1526 attese a comporre

Una seguenza per la S. Pasqua, che poi nel sussegnente anno su impressa nei messali della con-

gregazione Cassinese.,

- 39 XI Benedetto Canofile nato in Castel di Sangro, di età tenera nel 1525 vesti l'abito in Monte Casino, e colà fu educato nella pietà, e nelle lettere. Datosi più di tutto allo studio della giurisprudenza civile, e canonica ne devenne istruttissimo. L'imperadore Massimiliano lo volle perciò decocorare dell'ordine equestre. Mori giovane nell'accocorare dell'ordine equestre. Mori giovane nell'accodi giureconsulti stranieri, e nazionali. Antonio de
  Rubeis, Sigismondo Brunelli, e Bernardo il mafillo distinti professori del dritto, e particol un nute Marco Mantovano principe dell'accode ma di
  Padova gli resero somme lodi. Ecco le sue operer
  - 1 Compendium juris canonici.
  - 2 Tractatus fori, et poli. 3 Summa rerum.
  - 4 De religiosis, et vita, et bonis, atque privilegiis corum.
  - 5 Tractatus necessarius de censuris ecclesiasticis, et heresibus, ec.
- aoo XII Flavio Ferrara d'Aversa nel 1530 professò fanciullo nel sacro Casino, e colà attese cou profitto allo studio delle lingue dotte, e delle scienze sacre, e profane. Giulio III lo creò vescovo di Ravello. Morl nel 1570.

Rimase alcune belle composizioni, che non videro la luce.

- 101 XIII Cristofaro Calvini da S.Gamiliano in Calabria, nello stesso anno 1530 prese l'abito nello stesso luogo. Di tenera età cominciò a percorrere in quella scuola lo studio delle lingue, e delle scienze. Divenuto maestro di lingua greca, e della più bella erudizione, produsse colà molti insigni discepoli, i quali quasi tutti furon decorati del pastorale. Intervenne nel Concilio Tridentino, e Paolo III lo prescelse per la riforma della congregane di Ragusi. Nel 1564 fu nominato Arcivescovo della stessa città di Ragusi, e morì un decennio dopo. Valentissimo nel greco idioma, più lavori in esso recò al suo termine. Tradusse ancora dal greco in latino
  - I Ventuno sermoni di S. Dorodeo.
  - 2 Altri greci scrittori ecclesiastici.
- 102 XIV Angelo Pria, o Pietra, di cui s'ignora la patria, professò circa il 1500, e morì nel 1500, y Vesti giovanetto quell'abito, e fece in Monte Casino gli studi suoi. Riusci valentissimo nelle matematiche, e nelle altre scienze sublimi. Compose in lingua italiana un trattato su la Scrittura doppia, con questo titolo.

Indrizzo degli economi, ossia ordinatissima istruzione per formare qualunque scrittura in un libro doppio. Mantova 1586 in 4.

103 XV Leonardo degli Oddi nato in Perugia nel 1536 sebbene giovanetto avesse vestito l'abito benedettino in quel monastero di S. Pietro, pure molto giovane si recò in Monte Casino, ove continuò, e diede termine ai suoi studi sacri, e profani. Poeta valentissimo scrisse molte cose in italiano, e latino sermone, animale dall'arte, dal genio, e dall'estro. Ecco le sue opere:

Elegiarum de Christo Domino, et SS. Deipara, lib. III.

2 De renovatione Ordinis monastici.

3 De laudibus monosterii Casinensis, Eglogae quamp'urimae, che ms. si conservano in quell'archivio. È noi per un saggio, recaremo nelle autotazioni una di esse ch' è quell'appunto quando giovanetto nel 1556 si recò in Monte Casino sotto l'abate Vicani (L).

104 XIII Girolamo Sersale da Cosenza di età minore assunse lo stesso abito nel 1541, e fece gradatamente gli studi suoi sul divinato Monte, e dotto divenne nelle umane, e divine cose. Zelantissimo per l'incremento della disciplina monastica, resse il monastero nella dignità abadiale del 1575 al 1577. Manco di vita nel monastero di S. Giovanni di Parma nel 1577. Promulgo

Molti decreti saggissimi nel sinodo diocesano. 105 XVII Benedetto da S. Germano nel 1545 assunse l'abito nel sacro Casino in età molto tenez. Quivi attose agli studj umani, alla filosofia, ed alla teologia. Si approfondo nella lingua greca, ed ebraica, e nella filosofia riuscl a niuno secondo. Fu abate nei monasteri di Castrovillari, e di Siena. Morì verso l'anno 1600. Lodato ragionevol-

mente dal Wion (1), dal Possevino (2), dal Lucenti (3), dal Ziegelbaver (4), e da altri ci lasciò le seguenti opere dottissime:

- 1 Tractatus de imitatione Ciceronis.
- 2 Super anima animalium, che il Ziegelbaver chiama pulcherrimum opus.
  - 4 Expositiones super psalmos.
    - 5 In psalterium hebraicum.
- 6 Commentaria in epistolas Divi Paulli ad Romanos.
- 7 Super libros perihermanias priorum, et posteriorum.
- 106 XVIII Antonio dalle Fratte, città sorta presso l'antica Ausonia, in diocesi di Gaeta, nel 1546 fanciullo professò in Monte Casino, e quivi venne istruito nelle amene discipline, e nelle scienze. Pezitissimo nelle lingue dotte, e nella ragion, canonica, ha riscosso. le lodi dall' Ughellio, dal Lucenti, e da altri uomini eruditi. Creato custode di quell'archivio, affin di serbare illesi i dritti del suo monastero, fece i seguenti lavori:
  - 1 Polyantheam, seu, repertorium pro archivo. Casinensi, ordine alphabetico.
- (1) Vir egregius in latinis, et hebraicis literis valde eruditus, Lign. vit. libs II cap. 46.
- (2) Latinam, graecam, et hebraicam callens. App. tom. 1 , p. 218.
- (3) Vir doctissimus penitus linguas hebraicae, et graecae, multa scripsit. Ital. sacra, etc.
- (4) In philophia doctissimus, adeout suis temporibus in Casinensi congregatione nulli fuerit secundus. Tom, IV p. 300...

a Regestrum confinium bonorum Casinch vis manasterii; ma prevenuto dalla morte non potè recarlo al suo termine.

107 XIX. Pio da Napoli della nobile famiglia Lottieri, oriunda da Firenze, circa il 1551 di età
minore fu dedicato a S. Benedetto. Attese agli
studi in quella celebre souola. La sua condotta religiosa, la sua bontà di costumi, e la sua piena
piricia nell'uno, e nell'altro dritto, indussero
Gregorio XIII nel 1576 a consecranto vescovo di
Fondi, voye morì nel 1592. Placido Petrucci, il
Mari, l'Ughellio, il Luccuii, il Bucelino, l'Egger, il Wion, ed altri parlauo con vantaggiosa
opinione di quest'uomo dottissimo.

Compose più trattati sul dritto civile, e canonico, che più non abbiamo.

308 XX Apollinara da Bouco, bella, ricca, colta, e grossa Terra, situata con vago orizonte, su di un'amena collinetta, a' confini del regno, nello stato pontificio, ancor pargoletto fu dedicato a Dto nel sacro Casino, ove professo nel 1552. Cola s'istrui nell'una, e nell'altra letteratura umana, e divina, e colà mori nel 1581. Oratore sacro non spregevole, raccolse, e pubblicò

Molte sentenze de' SS. PP. ortodossi.

199 XXI Girolamo Ru-celli, cognominato Bruggia da alcuni, e Roscetti da altri, nacque in Perugia da nu padre fiorentino. Quantunque nel 1555 avesse professato nel suo monastero, merita di essere annoverato fra i nostri. Recatosi in Moute Casino, fu nel 1500 creato Abate di quel luogo, n quivi lasciò i monumenti più pregevoli del suogenio, e del vasto suo sapere. Quivi stabilì il seminario, colla corrispondente dotazione, acciò in quel sacro ateneo la gioventù ecclesiastica venisse istruita nella dottrina, e nella morale cristians. Attese pure con zelo alla riformazione del clero secolare.

Dotato di un genio felice, fu uno di quegli uomini universali, che ben di rado la natura produce, e che s'internano facilmente in tutta l'estenzione dell'umano sapere. Non solo fu profondo teologo, filosofo insigne, versato nel dritto romano, e canonico, nell'aritmetica, nell'algebra, nelle matematiche, nell'astronomia, nella cosmografia, ma benauche medico. Si applicò del pari alle più utili arti belle, e meccaniche.

Fornito di cognizioni architettoniche ampliò il menastero di Monte Casino con belle fabbriche di suo disegno: vi fece un chiosto di bianchi marmi, con pilastri d'ordine ionico, con intagli semplici, e graziosi, e dicele principio ad altri lavori. Amantissimo della pittura, fece formare dai Bassani vecchio, e giovane il gran quadro, con circa quattrocento figure, ove Cristo dispensa il pane alle turbe; e al di sotto S. Benedetto, che dispensa la sua regola a tutti gli ordini delle diverse religioni.

Intelligente assai di musica, fabbricò un cembalo con sole ventuno corde, il quale toccavasi perfettamente per tutta la tastatura divisa così nel tuono, come nel semituono, in modo che risultavano in tutto numero 8t tasti. Riuscì in tal guisa a sonare nei tre generi cromatico, enarmonico, ediatonico, la qual cosa non poteasi eseguire cogli altri cembali.

Invento in Monte Casino varj istromenti matematici, e li ridusse a perfezione. Fece sfere, astrolabj, trisesti, e compassi di nuova invenzione, de' quali sapea perfettamente avvalersi. Monsignor Danti confessa di essere assai migliore lo sportello inventato da lui, che quello di Alberto Durer. Per mezzo di altra macchinetta da lui esoogitata delineo geograficamente più luoghi e più provincie. Fabbrico molti orglogi solari, verticali, orizzontali, ed auricolari.

In tutte le scienze, e nelle arti belle, e meccaniche formo in Monte Casino allievi di valore.

Di vantaggio cinse il monastero di un muro di circa un miglio, in maniera da non potersi scalare ne fuori, ne dentro. Rese quasi rotabile la strada, che da S. Germano conduce in Monte Casino. Miegliorò in quella città la fabbricazione degli aghi, e delle spille, che avea introdotta l'abate Desiderio; e adattò in quel fiume una macchina da poter secare i marmi, e i legni, col solo ajuto del corso delle acque.

Quest' uomo incomparabile mort in Napoli nel 1604 abate del monastero di S.Severino, pianto non meno dai suor religiosi, che da tutti gli altri che avean la sorte di conoscerlo. Lasciò

1 Parecchi manoscritti molto utili qi geografi, qg'i artisti, ed ai machinisti.

2 Il Sinudo Cassinese, edito in Roma nel 1590 presso Facciotto in 8. 3 Altro Sinodo lo tenne nel 1594, in cui insert molte utili, e sante ordinazioni.

Compose alcune Stanze su la Natività del Signore, ch' esistono ms. in Venezia nella Biblioteca di S. Giorgio.

110 XXII Teofilo da Sicha, nel 1559 giovanetto professò sotto l'abate Sangrino. D'ingegno perspicace, ed assiduo alla fatica, riusci valoroso negli studi matematici, ed astronomici: si rest quindi, ammirabile. Fu perciò chiamate due volte in Roma per la correzione del Calendario. Fu il primo ad approvare il progetto del nostro calabrese Tomnaso Gigli. Morì l'anno 1586, ed Isidoro Ugorgiero scrisse con molto trasporto in lode di lui. Rimase

1' De hova restitutione Ralendarii: trattato; che si conserva ms. in Roma.

2 Pythagoras de astronomia.

111 XXIII Tommaso d'Eboli napoletano, nel 1559, ancor fanciullo vesti la cocolla, sotto lo stesso abate Sangrino. La pietà e la dottrina furond le doti principali dell'animo suo. Costantino Gajetani, e l'Armellini (1) assicurano, che S. Filippo Neri giunse all'apice più sublime della perfezione cristiana, mediante i Benedettini: che dimorò per ben tre mesi in Monte Casino, e che per tutto questo tempo gli fu condottiere, e maestro il nostro P. d'Eboli. Morì dopo l'anno '1574. Furobo scritte da lui molte opere pregevoli.

<sup>(1)</sup> Add. Biblioth, Casin. tom. II p. 90

- 1 Liber synodalium.
- 2 Liber examinis confessorum, et promovendorum ad sacros ordines, et corum qui mittendi sunt ad parochiales ecclesias.
- 3 Prediche numero 50 in lingua italiana.
- Napoli da illustre samiglia, nel 1565 di tenera etàr professò nell' archisterio Cassinese. Coltivò non so- lo gli stud; della sua condizione, ma benauche l' umana letteratura, e riuscì ad ottenere nella poessia un posto eminente. Consecrò i primi fiori poetici in onor della Vergiue, e per questi ed altri lavori vien encomiato grandemente dal Possevino, dal Lucenti, dal Maracuo, e da altri accreditati scrittori, e dotti critici. Compose in versi:
  - The laudibus Coeli imperatricis lib. I. In calce di qual opera vi à psalterium ejusdem, elegia.
    - 2 De laudibus gloriosae Virginis Mariae.
  - 3 Epicedium in Assumptione B. M. V.
  - 4 In gloriosissimam noctem Nativitatis D.N. J. C. Composizioni, ch'esistono nella biblioteca di S. Marco di Venezia.
    - 5 De praecipuis Domini festivitatibus.
  - 6 Odarum liber unus, et eglogae plures.
    - 7 De laudibus Casinensis juventutis.
  - 8 De insigni christianorum victoria contra Turchas.
  - 9 In laudem D. Feboniae martyris, stampato nel tom. III delle opere di Prospero Martinengo, Roma 2594.

to Liber Tristium, elegiae, con cui deplora le calamità sue, e degli amici.

11 Epicedium in funere Caroli Lanoja Sulmonensis principis; e molti epigrammi.

In prosa

- 12 Vitae nonnullorum Sanctorum.
- 13 Homeliae duo:
- 34 Expositiones in epistolas ad Romanos.
- 15 Commentaria in perhornenias Aristotiles.
- 1.3 XXV Mattia da Venosa, ancor fanciullo prese l'abito monastico nel 1571, ed attese agli study regolari in Monte Casino; e si distinse nella filosofia. Fu poi quivi lettore per più anni di questa facoltà, è molti buoni allievi produsse: Lasci

Lascic

Un commentatio su la logica di Aristotile; che ms. sì conserva in archivio.

114 XXVI Onorato de Medici nato in Napoli dall'illustre famiglia de principi di Ottajano, d'anni circa dieci, nel 1571 professo in Monte Casino. Colà fece i suoi studj. Alla vita irreprensibile, ed esemplare unt le buone discipline, e la bella letteratura. Compose

I Gli annali Cassinesi, che contengono la storia dalla fondazione di quel monastero fino all' anno 1610. Opera molto lodata degli autori sincroni, e particolarmente dall' Ugurgero, e da Costantia no Gajetani (1).

<sup>(1)</sup> De religiosa S: Ignatii . . . institutione in praef. p.13

- 115 XXVII Placido Petrucci nacque in Roma, e nell'anno 1571 giovanetto fu ascritto fra i Cassinesi, sotto l'abate Mattia da Lignasco, trovandosi maestro de' novir) Apollinare da Bauco. Si rese peritissimo negli studj umani, e divini, ed acquistò una perfetta cognizione della storia, precisamente del suo monastero. Morì giovane nel 1597. Serisse:
  - 1 Supplementum ad librum Petri diaconi Casinensis monachi, De viris illustribus monasterii Casinensis, che principiò, o per meglio dire continud dal 1256 fino all'anno 1581.
    - 2 Adnotationes, et additiones ad Chronicon Leonis Ostiensis, et Petri diaconi, ms. in arch.
  - 3 Supplementum ad librum Antonii fractensis, quod inscribitur: Confinium bonorum Casinensis Coenobii, ms. in arch. (1).

<sup>(1)</sup> Fiorirono anche in questo secolo decimo sesto, i seguenti altri monaci Cassinesi. 1 Luca dalle Fratte , uomo d' ingegno forte, e nelle sacre carte, e nella filosofia dottissimo, a Paolo da Altavilla intesissimo nelle lettere latine, greche, cd ebraiche, di momoria tenace, e di grande ingegno. 3 Bernardo da Genova, uomo eloquente, ed erudito nella filosofia, e nella saera serittura. 4 Lucantonio da Fermo versatissimo nella filosofia, e nella medicina. 5 Mattia da Bergamo profondissimo negli studi delle divine carte, di prodigiosa memoria, a segno che recitava prontamente più libri del nuovo ed antico testamento:6 Audrea II da Sessa, piccolo di corpo, ma grande d' ingegno, erudito nelle divine, ed umane lettere. Priore nel Cetraro, in Calabria, scrisse colà due registri de dritti, e beni che possedevansi dal monastero in quel luogo. Vicario Generale in S. Germano, sotto l'abate Ruscelli, fondò il seminario per la diocesi di Monte Casino.

## SCRITTORI FIORITI NEL SECOLO XVII

Gli abati monaci figli del luogo, zelanti per la gloria nazionale, e per quella del lor monastero sempre più la promuovono in questo secolo. Escono da quella scuola altri ventisette nomini illustri in ogni ramo di erudizione, di bella letteratura, di scienze, ed arti. Laonde può riputarsi il secondo secolo d'oro di quel monastero. Essi sono:

116 I Zaccaria Sereno da Roma pargoletto assunse la divisa del nostro Santo nel 1575, e mort nel suo monastero di Monte Casine dopo l'anno 1626. Trasportato per lo studio de' fatti antichi, e fornito di una memoria tenace, fece i suoi studi in, quella scuola. Si occupò particolarmente nel ramo della storia. Compose

1 Un compendio storico delle cose del sacro real monastero di Monte Casino.

2 Un volume delle vite de' Santi del monastero medesimo.

3 I commentari su la guerra di Cipro. Si conservano tutti manoscritti in quell'archivio.

117 II Felice Passaro da Napoli si rese monaco nel 1575. Nel 1610 fu creato priore di quel monastero; ove mori nell'anno 1636. Dotato di viva, e pronta fantasia, si distinse negli studj in quel monastero, e riusci valoroso. Lodato dal Toppi, dal Wion, dal Guazzi, dal Capaccio, e da molti altri uomini eruditi, scrisse

1 Un volume di rime sopra la passione, e morte del nostro divin Redentore.

- 2 Il Trofeo della Croce.
- 3 Il David persequitato (1).
- 4. La vita di S. Placido in ottava rima.
- 5 Le lodi di S. Sisto, e del monastero di Piacenza.
- 6. L' Esamerone in versi sciolti.
- 7 L'Urania, e l'Eros mendico, ovvero le gesta di S. Alessio.
- 8 Un epigromua grazioso, in lode del E. Bernardino Clavelli, per la storia di Arpino sua pataria, ned altre composizioni, che si possono riscontrare nell' Armellini. (2).
- 18 III. Bernardo Saivedro da Trani, nel 15,75 profesto fanciallo in quel lugo. Fu rapido il profitto che colse in quella scuola. La sua dottena, e la morale lo elevarono al grado abaziale, che ristena dal 16a1 il 16a4. Zelante promotore dell'educazione religiosa, e scientifica di quegli alunni, compose ancor egli due dissertazioni:
  - 1 Una per pruovare la falsa traslazione del corpo di S. Benedetto in Francia.
  - 2 L'altra che S. Gregorio Magno sia stato monaco Benedettino.
- 119 IV Gregorio Sayro è il primo nobile giovanetto: inglese, che nel 1579 venne a professare la regola di S. Benedetto nel sacro Casino. Colà fece il



<sup>(1)</sup> Lodato da Leone Allaccio nella sua Dramaturgia, Rom. 1666 p. 382.

<sup>(2)</sup> Bibl. Bened. Casin. tom. 1. p. 168 , Assisii 1 Bt.

sno corso regolare negli studj umanī, e nelle scienze più sublimi: colà sviluppò il suo genio penetrante e pensatore, e colà cessò di vivere nel 1612. Fornito quasi di ogni genere di letteratura, si distinse soprattutto nella perfetta cognizione de' sacri canoni, e della teologia. Riputato giustamente dal Mabillone, dall'Egger, dall'Armellini, e da altri ci lasciò le seguenti produzioni:

- 1 De sacramentis in communi.
- 2 Canum conscientiac, sive theologiae moralis thesaurus.
  - 3 Clavis regia sacerdotum.
  - 4 Summa sacramenti poenitentiae.
    5 Flores decisionum.
- 6 Meditationes in psalmum Miserere ec., stampato in Venezia nel 1633, per opera del P. ab.
- 120 V Tommaso Prestor altro nobile giovanetto inglese, vesti l'abito Benedettino circa due anni dopo del precedente, e mort in Monte Casino nel 1647. Si approfondo nelle scienze serie in quella sevola, particolarmente nella filosofia. Celebrate dal Bucellino, dall'abate della Noce, dal Lucenti, e da altri, fa da lni composto
- Tractatus in universam teologiam, ms. in arch.

  121 VI Simplicio Caffarelli, patrizio romano, nell'anno 1591 fanciullo vesti l'abito Benedettino in

  Monte Casino. Colà adempi al corso scolastico, divenne valente filosofo, e consumato teologo. Abate di quel luego, accelse colà nell'anno Santo
  del 1625 ottantamila pellegrini. Promotore della

letteratura sacra e profana, commendato dallo Scipione, dal Bucellini, dal Gajetani, e dall'Engenio, compose i seguenti trattati

- 1 Constitutiones Reverendissimi in Christo Patris et Domini Simplicii Caffarelli.
- 2 De Angelis, trattato filosofico, e teologico, che ms. si couserva in archivio.
- VII Desiderio Petronio, nato nella città delle Fratte, diocesi di Gaeta, professò nel 1590, e morì nell'anno 1649. L'amena letteratura, e le csieuze più sublimi furono apprese da lui nella seuola di Monte Casino. Paolo V (Pontefice dal 1605 al 1621), in preferenza di altri molti lo prescelse per maestro nell'Accademia di Perugia, e colà produsse più allievi egregiamente imbevuti nelle discipline più nobili. Nel 1635 fu creato abbate di Monte Casino, ed amministrò santamente quella dignità fino all'anno 1637. Uomo dottissimo in filosofia, ed in særa teologia, versatissimo nell'amena letteratura, che non fece per promuovere gli studj nel licèo Cassinose? Basta leggere Pelogio, che fa di lui Marcantonio Sciptone (1),

<sup>(1)</sup> Desiderius Fractensis familiae de Petroniis perillustris, un com sublimioris philosophia exercitation, cui adolescem in Casinati Academia devoverat sese, vinturarum quoque artium assiduom, voleremque operam navavit. Quo tempore primores nostrae sodalitatis patere, Summi Pauli Y consiliis de propaganda fide promptissimi, me obsequuti, celebrem instituendae iuventuti nostrae scholam Perusiae ad Divi Petri aperarunt. Desiderium gynnach, et premoverdis scholasticorum

suo contemporaneo. Egli imitò S. Elladio, il quale al dir di S. Idelfonzo, ricusò di farsi conoscere cogli scritti, ma lu fece col fatto, e colle proprie operazioni. Altro dunque non compose che un trattato con questo titolo:

Compendium Theologiae moralis, che ms. si conserva in quell' archivio col N. 591.

123 VIII Geronino Petronio della stessa città delle Fratte, due anni dopo; seguendo le orme del suo congiouto Deciderio, professò nel sacro Casino. S'istrul in quel ginnasio; fu vicario generale della curia Cassinese, e cessò di vivere nel 1636. Il suo elogio può leggersi presso dello Scipione, e del Gattola (1). Scrisse

La vita di un sao fratello, ucciso da alcuni riboldi; perchè difendeva i dritti del vescovo di Gaeta. 124 IX 'Severino Farco d'illustre famiglia di Castel. forte, nobile Terra, presso la città di Trajetto, in diocesi di Gaeta, nacque circa il 1503. Fanciullo vesti l'abito, e s' istrui nella scuola Cassinese, e mori nel 1646. Fu prescelto dal monastero, e spedito in Ispagna a Filippo IV, per ottenere la giurisdizione criminale. Recittò innanzi di quel sorrano due orazioni bellissime, e riusci nell'impegno. Consegui di poi la dignità abaziale, e. la rittene

studiis praefecere. Quod ille munus accurate adeo, ac deligenter quadriennium est executus, ut quamplurer alumni optimis disciplinis, geregie imbuli, ad antiquum Casinatis fumilies eplendorem ex cadem Academia prodierint. Marc. Ant. Scipio Elog. Ab. S. Monast. Casin. p. 275, Neap. sp. Gallar. 16(3).

<sup>(1)</sup> Acc. tom. II, p. 768.

dal 1640 al 1645. Filosofo, e teologo non ignobile, e celebre oratore, cosa non operò ende amplificare in quel monastero gli studi delle lettere umane, e divine, delle quali era amantissimo? Per più anni insegnò ancora colà filosofia. Dopo la di lui morte grati i Cassinesi, vollero, che fosse lodato con funebre orazione dall' altro loro confratello Urbano Marchesi da Napoli. Fra le di lui opere vi è quella, con cui

Ridusse a buon metodo le costituzioni dell' ordine Cussinese, spianandone le difficoltà, e mitigandone in alcuni luoghi le asprezze.

125 X Agostino, altro nobile fanciullo della Gran Brettagna fu spedito in Monte Casino, ove prese l'abito nel 1592, e colà attese agli studi. Lodato dall'abate della Noce, e dal Gattola, scrisse molto in teologia, e in filosofia; ma poche cose ci rimangono di lui, e sono

1 Physica secundum Aristotilem, in arch, ms. sign. cod, 635.

2 Logica secundum eumdem ms. in arch,

3 Plura commentaria in S. Theologiam, ms. ib. 126 XI Domenico Quesada napoletano, nel 1600 professò di età tenera in Monte Casino, ove morì nel 1664. Apprese in quel sacro ginnasio la profana, e sacra letteratura, e le scienze filosofiche, e teologiche, e riuscì versatissimo nelle lingue esotiche. Indi con amore le insegnò alla gioventù cassinese. Fu abate di quel monastero dal 1650 al 1653. Sommo lettersto, ed amatore delle arti dipendenti dal disegno, nell' atto che rifece quella vaga basilica, promosse, ed incoraggio le scienze in quel luogo. Nell'anno del giubileo, con estrema carità diede alloggio a quarantasettemila pellegrini. Encomiato dal Caramuele, dal Lucenti, e dal Tancarolo, per la dottrina, e per la cognizione di tutle scienze, pubblicò le seguenti opere:

- 1 Synodus dioccesana, commendato dal Card. Filomarino, e dal Caramuele.
- 2 Un commentario alla vita di S. Benedetto scritta da S. Gregorio.
- 3 De poenitentia S. P. N. Benedicti: orazione ms. esistente nella biblioteca di S. Giorgio di Vennezia.
- 4 E molte altre produzioni letterarie accennate dal citato Tancarolo presso Gattola (1).
- 127 XII Matteo Laureto nacque in Cervera nella Cataloga. Fu prima religioso in Monserrato: passò poscia fra gli alunni di Monte Casino, ove continuò gli studi suoi. Gran teologo, ed eloquente predicatore univa l'esempio di purità di vita agl'insegnamenti apostolici, Mori nel 1622. Il Barrale, il Lucenti, il Gattola, ed altri non dubitarono di rendergli le giuste lodi.
  - I Aumento di molto l'opera di Giorgio Vasari degl'illustri pittori. Scrisse
  - 2 Una lunga dissertazione a pro del monastero
  - 3 De vera existentia corporis S. Benedicti in casinensi ecclesia.

<sup>(1)</sup> Hist. Cassin. tom. II, p. 779.

4 Chronicon antiquum sac. monasterii casinensis, ch'è quello di Leone Ostiense, che corredò di annotazioni.

- 5 De monacatu S. Gregorii.
- 6 Sacrarum concionum.
- 7 Pharaphrasis lirica in psalterium.
- 228 XIII Giovanni Evangelista napoletano, fanciullo professo nell'archisterio cassinese nel 1609. Attese di proposito agli studi saeri ; e s'immortalo in questo camino. Un solo suo scritto fa vedere quanto inpanzi andasse in questa conoscenza. Scrisse adunque:

De voto Jephtae Galaaditae, quaestio ex cap. XI libri Judicum.

- 729 XIV Tommaso Liguori, nobile giovanetto napoletano, professó in quell'archicenobio nel 1610, e mort colá nel 1670. Dopo gli studj opportuni fatti in quel luogo, compose in purgato latino:
  - \* Manuale Monialium ) MSS. in archivio
- x3o XV Antonino da Napoli, nel 1616, in età tenera, si rinchiuse in quel chiostro, e bevette il latte di quella scuola. Studioso di matematica, non trascuròr le cognizioni archeologiche, e diplomatiche. Fu quindi creato custode di quel celebre archivio. Amico di molti letterati del suo tempo, ebbe un letteratio carteggio con Michele Monaco, e col Bzovio, da cui vien rammentato con gloria. Cessò di vivere nel 1680, e lasciò scritte le opere seguenti:

- 1 Vitae Sanctorum Casinentium.
- 2 SS. Demetrii, et sociorum.
- 3 S. Marti, sive Martini eremitae.
- 4 S. Dominici, vulgo Sorani.
- 5 De Sancti Benedicti corpore nunquam interrupta possessione.
- 131 XVI L' Anonimo, col nome di Accademico inquieto, monaco di Monte Casino, diede alla lucoun libretto con questo titolo:

Discorso nuovo in materia del gran cometa, che si vide nel principio di novembre 1618, colla dichiarazione della grandezza, e sue qualità, e delli suoi prodigi, Venezia 1619 in 4.

Non saprei se lo stesso Accademico inquieto, col nome di Anonimo mouaco di Monte Casino, sia quelli, che serisse

Breve Chronicon rerum neapolitanarum, Neap. 1626 in 4.

Egli però su desso, che riconobbe ed accrebbeil libro cruditissimo, ed utilissimo col titolo:

Tesoro delle gioie, ec., ch' era stato formato dall' Accademico ardente eterio, Padova 1630 in 12.

132 XVII Angelo della Noce, chiamato nel secoloGiuseppe, nacque iu Napoli da Agnatho, ch' era
oriundo da Mussa Lubrense, città situata nel nostro promontorio. Aleneo. Nel 16a1 molto giovanovesti l'abito nel cenobio Cassinese, ed in quella scuola ancor. s'istrui nelle umane, e divine cose. Perben due volte fu abate del monastero di Monte
Casino: esercitò varie cariche in Roma; e poi fu
unto arrivescovo di Ressano. Mori in Roma nela

1691. Versatissimo in ogni genere di erudizione. gran teologo, profondo filosofo, oratore distinto, istorico giudizioso, e poeta arcade acol nome d'Ismenio Langiano, su lettore di filosofia, e teologia nell'archiginnasio della Sapienza di Roma. Ma quello che più importa al nostro assunto, egli si adoperò esticacemente, onde gli studi letterari si fossero nel suo monastero non solo coltivati, ma benanche propagati. Notissimo per le opere date alla luce su molto amico, e tenuto in gran conto dai più dotti cardinali del suo tempo Albani, indi Clemente XI, Lugo , Sforza , Pallavicino, Casanate, ed altri. Lodato da tutti gli scrittori, ed eruditi del suo secolo, fu compilata la sua vita dal Crescimbeni, per ordine di Clemente XI, e dall Armellini. Scrisse moltissime opere, e fra le altre: 1 Le annotazioni alba Cronaca di Leone Osti-

Le annotazioni alla Cronaca di Leone Ostienze, illustrata con ampi commentari, con un latino ciceroniano. Fu pubblicata in Parigi nel 1668 in f., e riprodotta dal Muratori fra gli scrittori delle cose d'Italia, colle aggiunzioni di altre note, e di alcune dissertazioni dello stesso Prelato, ch' erano rimaste inedite.

a Biblioteca casinensis.

3 Dissertatio de monachatu, et professione S. Thomae aquinatis.

4 Dissertatio de Caroli Magni efigie depieta, in fronte codicis sacrorum bibliorum.

5 Censura super quatuor propositionibus cleri gallicani.

6 Integer eursus philosophicus,

7 Cursus theologicus ad mentem Divi Thomae.

8 Dissertatio, an S. Ignatius vere fuerit primus auctor libelli exercitiorum.

9 Dissertatio contra Quesnellium, super editione operis S. Gregorii Magni. 10. Variae lectiones, et notae eruditissimae in

10. Variae lectiones, et notae eruditissimae in regulam S. Patris Benedicti.

11 Volumen epistolarum familiarium, che it. Duca della Torre Filomarino volea pubblicare, ma l'autore glielo vieto.

133 XVIII Gabriele Castagnone napoletano d' età minore vesti l'abito monastico nel 1656, e dalla scuola di Montecasino riporto tanto profitto, che fu riputato dal Lucenti (1), e da altri sommo teologo, ed esimio declamatore della parola di Dio. Oratore sacro di primo ordine, ci lascio nell'usa, e nell'altra lingua:

1. Sacrae conciones.

2 Pro SS. D. N. Innocentii X stemmate, augurale elogium. Neap. 1644:

3. Orationes duae panegiricae în honorem S. Januarii: altera pro S. Sosio, Neap. 1645.

4 Orazione nella solennità di S. Marco, Venezia 1643.

134 XVIIII Pietro Vecchia nato nel 1627, morto nel 1681, monaco di Monte Casino, lodato dall'.

Armellini, e dall' Arcioni, scrisse le seguenti opere:

1. Dell'orazione, ossiano esercizi spirituali ri-

<sup>(1)</sup> Ital. Sacr.

levoti dalle opere di Sales, di S. Bernardo, e di S. Giovan Crisostomo.

- aı s. Giovan Crisosiomo s Rationale judicii.
  - 3 Dell' emissione del sangue.
  - 4 Il sacro Pellicano.
  - 5 Il teologo economo.
- 6 I Treni Cretensi.
  - 7 Idolo Etopea.
- 135 XX. Rachisio Gennero da Duro ia Iberuia circa il 1630 vesti l'abito in Monte Casino, e colà attese agli studj secolari, ed ecclesiastici. Mise in ordine gli annali composti da Placido Petrucci; e scrisse

Molte lettere in italiano, ed in latino.

- 136 XXI Giovan Andrea Ricci., spagnuolo, vestì l'abito benedettino in Monserrato; ma poi circa l'anno 1630 assai giovane recossi in Monte Casino, ove con fervore continuò i suoi studi, e colà mort nel 1631. Molto perito nella sacra scrittura, e versato in teologia, fu ancor geniale delle arti belle; per cui riusci assai iutelligente nella pittura (1), e nell' architettura. Scrisse le seguenti opere.
  - 1 De immaculatae Virginis conceptione, che dedicò a Paolo V.
  - 2 Sposizioni su la Genesi, sull Esodo, sull Ecclesiastico, e su di altri libri della scrittura, tom. IH in fog.

<sup>(1)</sup> Pinze l'antica cappella del SS. Sapramento in Monte Casino, e ne riportò somme lodi.

- 3 Su la teologia scolastica, e morale tom. II in fog.
- A De sex mundi aetatibus: trattato che trovasi ms. in quella biblioteca, con hellissime figure.
  - 5 Un epitome dell' ordine salomonico.
- 137 XXII Oderisio Maria da Scio, della nobile famiglia Pieri, nel 1631 vesti giovanetto l'abito in Monte Casino, e quivi mort nel 1702. I suoi studi in quella scuola lo resero celebre per la perfetta cognizione del greco, e latino sermone, della poesia, e dei riti dell'una, e dell'altra chiesa Innocenzo XI lo prescelse prima visitatore della nazione Mainota di rito greco, e poi lo spedi per vicario apostolico nell'Isola di Corsica. Scrisse molto, ma altro uno esiste di lui in quell'archivio, che le opere seguenti:
  - 2 Elogiorum sacrorum librorum.
  - & Hortulum conciliorum.
    - 3 Elogia in S. Benedicti laudem.
    - 4 Carmen de victoria.
  - 138 XXIII Cornelio Ceraso da Napoli, anche fanciullo professo in Monte Casino, e colà fece i suoi studi in perfetta regola. Scrisse molte opere di gustio, alcune in italiano, ed altre nel latino sermone, e sono queste:
    - 1 La storia della città di Gaeta, pubblicata tre volte sotto il nome di Pietro Rossetti ( suo cameriere ) Nap. 1675, 1683, e 1689.
    - 2 La storia di S. Liberatore, Prepositura di Monte Casino, pubblicata col nome di Francesco Dancse (suo servitore), edita in Napoli nel 1689.

- 3 La soda politica.
- 4 La gabbia de' matti.
  - 5 La sacra nave regolare.
- 5 Della necessità della penitenza in questa vita.
  - 7 Elogia monachorum religiosorum.
    - 8 De sacrificio missae.
      - 9 Instructiones ad novitios.
    - 10 Thealogia moralis tom. II.
- 11 Nobiliora circa moralem theologiam.
- 139 XXIV Anton Maria Cotone da Siena, cavaliere dell' ordine di S. Stefano, nel 1647 professò in Monte Casino. Profondissimo nella bella letteratura, e celebre poeta ci rimase molti lavori latini, e toscani in questo genere, e meritò di essere ascritto nelle accademie di Roma, di Siena, e di altri luoghi. Datosi con fervore agli studi sacri, e alla ecclesiastica eloquenza, rimase grandemente applaudito nei pergami di Genova, di Parma, di Bologna, di Venezia, e di Roma. Vien quindi meritamente lodato, per la eloquenza sacra, dal Cinelli, dal Gigli, dall' Armellini, e da altri. Furon date alla luce le seguenti opere sue:
  - 1 Liber quadragesimalium concionum.
  - 2 Plurima omnis generis carmina, dati alle stampe in lingua latina, e toscana, con questo titolo: Il congresso delle Muse, su le rive auguste del Tebro, per coronare il merito del signor.
- · D. Antonio Maria, de signori del Cotone Sanesi, mondco Cassinese.
- 140 XXV Paolo Agostino de Ferrariis da Genova

ni rese religioso in quel monastero de' Benedetifni di S. Benigno. Poscia uel 1659 si trasfert in Monate Casino, ove attese all'intiero corso de' suoi studi, e rimase colà per tutto il tempo di sua vita. Uomo al certo maraviglioso, per seutimento dell'Oldoino, del Toppi, e del Lucenti, molto scrisse, ma ci rimangono di lui solamente

Le annotazioni, von molte varianti lezioni sa la regola di S. Benedetto, rilevate da varj codici di quell' archivio. Opera, a parere dell' Armellini, molto utile, e piena di erudizione.

141 XXVI Paolo Andrea Gualdieri di nobile famiglia di Catanzaro, nel 1650 professo nell'archisterio Gassinese, ove fece tutti gli studi, e mori nel 1681. Fernito di talenti singolari, divenne famoso rettorico, filosofo, teologo, matematico, e musico. Scrisse molti trattati su queste materie; ma di essi esistono oggi soltanto in quell'archivio i seguenti due ineduti:

1 Delle progressioni geometriche. Con esse scioglie ancora i triangoli rettilinei, colla trigometria. 2 De formatione idearum. Opera metafisica molto pregevole.

XXVII. Erasmo Gattola nacque in Gaeta nel 1656 da illustre, ed antica famiglia. Vesti l' abito religioso in Moute Casino circa l'anno 1604, e vi si distinse finché visse, con una seria applicazione agli studj, e col perfetto adempimento di tutt'i doveri monastici. Fiorì in questo secolo, e mella prima terza parte del secolo sussegueute; e shiaro si rese per l'arte diplomatica. Eletto biblie-

tecario, e poi custode dell'archivio, mise tutto in ordine, ed in quello splendore, in cui oggi si vede, Somministi à al Lucenti moltissimi materiali per la sua opera dell' Italia Suera. Intesissimo della storia dei tempi di mezzo ebbe un esteso carteggio coi migliori letterati del suo tempo, il Cardinal Noris, monsignor Ciampini, monsignor Bianchini, il Mabillon, il Germain, il Montfaucon,- il Ruinard, il Bacchini, il Cardinal Tommasi, il Cardinal Querini, il Muratori, ed altri. Da essi tutti gli venivano richiesti di continuo rischiarimenti e memorie, i di cui autografi conservansi in più volumi in quell'archivio. Ne vi è opera erudita de' suoi tempi, in cui non si fosse fatta gloriosa menzione di lui . Molti celebri scrittori gli dedicarono le opere loro. L' Armellini, vivendo ancora l'abate Gattola, tessè le memorie della vita di lui, alla quale io riporto il leggitore (1).

Alle sue esortazioni deve la repubblica de' dotti nou meno la traduzione latina della riputatissima opera De studitis monasticis del P. Mabillon, fatta dal P. Giuseppe Porta, che la versione italiana di essa portata a fine dal P. Francesco Lepori, la quale peraltro è rimasta manoscritta fra i cod dell' archivio Cassinese n. 677.

La sua grand'opera, che riferiremo er ora, è una delle più utili, che abbiamo per la storia nostra de bassi tempi, per le particolari, e degne noti-

<sup>(1)</sup> Biblioth. Bened. Casin. tom. I art. Erasmus Gattula.

zie, ed antiche carte, che ad ogni passo vi s'incoutrano. Ella è corredata di moltissime antiche iscrizioni, di varj rami, di medaglie della mezzana
età, di suggelli, piante, prospetti, e diversi altri
monumenti, che la rendono assai più ricca, e
maggiormente stimabile. I dotti PP. Mnurini Toustain e Tassin, autori del Nouveau Traité de
diplomatique, fanno uso sovente de' lumi sparsi
dell'abate Gattola nell' opera sua. Il nostro avvocato
Cimaglia, nella sua illustrazione al diploma di
Oderisio corte di Borrello del 1068, fece quasi un
commento a moltissime antiche carte della doviziosa collezione, di cui l'abate Gattola arrischii
volle il mondo letterario.

Tale opera composta di tomi quattro in foglio, annunciata nel 1732 con magnificenza dalle novelle letterarie di Venezia (p. 145, e 401), con un piccolo estratto del primo tomo, porta i seguenti titoli:

1 Historia abbatiae casinensis per saeculorum sertem distributa, qua Leonis Chronicon a Petro diacono ad annum 1138 continuatum in plerisque suppletur, et ad hace usque nostra tempora ex probatissimis, autenticisque documentis perduritur. Insertis operis initio monasterii descriptione, et ad ealcem pro laudati chroniei auctoritate apologia. Tom. Il Venet. 1733

a Ad historiam abatiae Casinensis accessiones, quibus non solum de jurisdictione, quam ab anno 748 ad hunc usque diem, ex innumeris regum, imperatorum, pontificum diplomatibus, vetustisque documentis monasterium habet, at de Casinensis archivii celebritate prolize disseritur; sed etiam civitates, et loca monasterio subiecta, cum antiquis ruderibus; quae in ipsis reperta sunt, accurate describuntur; et emendantur. Additis Riccardi a S.Germano, et Anonymorum Casinensium chronicis, a mendis, quibus alibi scatent, omnino purgatis; unoque et altero emortuali, et Kalendario ab eiusdem archivii codicibus fideliter excerptis. Tom. Il fol. Venet. 1784.

Inediti poi si conservano di lui nello stesso archivio. 1 Della giurisdizione civile, crininale, e mista. 2 Della portolania, zecca, pesi, e misure. 3 Della caccia, e pesca. 4 Della bagliva. 5 Dolla fula, e diffida.

Quest'uomo singulare maneò di vivere nel 1734 (1).

Meritò una funebre orazione del P. Angelo Longo, indi vescovo di Tiano; e i suoi confratelli,

e(t) Non é da preterirsi un religioso di Monte Casino, molto degno, che fiori in queto stesso ecolo XVII. Egli è Bernardino da Feroli, corì detto da quell' antichissima, e nobilissima città degli Ernici, ove era nato. Apparteneva alla patrizia famiglia dei marchesi Campanero. Professò faucinllo nel 1619. Attese in quella scuola agli studi umani, e divini, Pu custode dell'archaylo, indi Vicario Generale della diocesi di Monte Casino. Fu sacro oratore valente, e poeta di spirito. Serisse diversi prigrammi rammentati cen lode dall' Armellini. Vergò nell' idioma fatino una relazione dello stato del monastero di Casamari. Morì dopo la meta dal scuola mente staya per caser promoso al geosprale.

in eterna gratitudine, gli ersero un sitratto marmereo nell'archivio, con questo titolo glorioso:

ERASMO· GATTVLAE· CAIETANO

ABBATI· CASINENSI· VIRO· INCOMPARABILI
PIETATE· DOCTRINA

MONASTICAE· DISCIPLINAE· ZELO

ET· ANTIQVITATIS· STVDIO
CELEBERRIMO

CASINENSIS· TABVLARII· CVSTODI
RESTITVTORI· OPTIMO
COENOBII· IVRIVM· VINDICI· STRENVO
CASINATES· PARENTI· BENEMERENTISSIMO
CVM· LACHRYMIS· POSVERVNT
VIX· ANN· LXXVII· MENS· VIII· DIEB· XVIII
OBIIT· KAL· MAII A· D· MDCCXXXIV
STEPHANO· IV· ABBATE

#### SCRITTORI FIGRIFI NEL SECOLO XVIII

Questo secolo produsse circa quattordici uomini distintissimi, che coi loro scritti illustrarono quel luotgo, ed oaorarono la nostra nazione. Eccoli

143 I Gregorio Gadaleta. da Trani circa il 1675 giovanetto vesti l'abito in Monte Casino, ed altrese cotà allo studio delle lettere, e delle science. Si rese rispettabile tanto per la perfetta cognizione delle lingue dotte, quanto per l'estro poetico, e per la piena conoscenza in teologia, per cui fu prescelto teologo dalla Corte di Napoli. Possedeva ancora le lingue vive straniere, fra le quali la spagnuola, la francese, e l'anglicana. Morì nel 1764, e rimase

Una traduzione in versi toscaui di Ovidio de arte amandi, ch' esiste in archivio.

144 Il Andrea di Palma nato in Nola da Giuseppe, e da Francesca Pallavicino, circa l'anno 1680 professo fanciullo in quel luogo. Versato nell'idioma greco, e latino, e nella sacra teologia, morà nel 1758. Diede alla luce.

Moltissime tesi teologiche ben ragionate.

145 III Giuseppe Maria Franchini nacque in Padova: nel 1694 professò la vita monastica in Monte Casino, ove mori nel 1746. Attese agli studj in quella scuola con molta felicità, ed incontrò la stima degli nomini dotti del suo secolo. Il marchese Poleni, allorche diede alla luce il trattato degli acquedotti di Frontino dal codice dell'archivio cassinese, nella prefazione alle sue dotte escreitazioni, fece del Franchini onoratissima rimembranra. Nell'anno 1734; mancato di vivere l'ab. Gattola, il Franchini lasciò la carica di priore di S. Liberatore, ove trovavasi, e fu chiamato alle gelose funzioni di custode dell'archivio cassinese. Scrisse

1 Una relazione istorica del monastero di Monte Casino.

2 Altre dissertazioni su di alcuni punti relativi alla stessa istoria.

3 De existentia corporis S. Benedicti in ecclesia casinensi. Vol. I, in 4.

146 IIII Pietro Maria Giustiniani, nobile genovese de'dinasti di Chio nel 1705 giovanetto prese l'abito religioso in Monte Casino, Quivi attese agli studi mani, di filosofia, e teologia sotto Leandro de Porzia, e Bonaventura Finardi. Studiò pure il dritto pontificio. Fu poscia lettore di queste facoltà in Monte Casino, in Cesena, ed in Ravenna. Esercitò varie cariche ragguardevoli nella religione. Nel 1725 intervenne nel sinodo Romano, come procuratore di D. Arcangelo Brancaccio abate di Monte Casino. L'anno appresso fu consecrato vescovo di Sagona nella Corsica, indi fu traslatato in Ventimiglia. Morì nel 1765. Scrisse molte cose, alcune delle quali non potè terminare, o limare di tutto punto. Eccone l'elenco:

: 1 Dissertatio de existentia corporum SS. Benedicti, et Scholasticae apud Casinum, contra Johannem Mabillonium in Annalibus. Ms. in arch. Lodata ed appliandita grandemente nelle novelle letterarie di Firenze del 1745 n. 24, vol. 66r.

a Notae aliquot in codicem Casinensem singularem, epistulas conciliorum Ephaesini, et Calcidonensis continentem. Ms. Pensava l'autore di produrle per iutero supplemento all'opere di Cristiano Lupo.

3 Dissertatio de variis gentilium ritibus, quos christiana ecelesia sanctificavit, atque in suum usum convertit. Ms.

4 Plures tractatus theologici, tam dogmatici, quam scolastici. Ms.

5 Compendium iuris canonici, ubi antiqua cum priesenti ecclesiastica disciplina comparatur: Ms.

5 Philosophicum sistema, juxta recentiorum placita. Ms.

7 Oratio in laudem recentioris philosophiae. Ms. 8 Historia sucri monasterii Casinensis ab ejus origine usque ad decimum saeculum. Tom. II fol. Mss. presso l'autore.

9 Index mss. bibliothecae Casinensis ad instar, quem texit Bernardus de Montfaucon. Ms. imperfectus.

10 Dissertazione intorno all'origine, e progressodelle prefiche, dedicata a monsignor Biagio-Terzi vescovo d'Isernia.

11 Dissertazione inedita sopra il sogno di Alberico da Settefrati, colla quale con varie congetture si sospetta, che Dante Alighieri abbia da quel sogno presa l'idea della sua divina comedia.

12 Orazione funchre recitata in Cesena in mortedel P. abate D. Vittorio Rossetti,

- 13 Lettere italiane, e latine, scritte per la maggior parte a nome del P. abate Arcangelo Brancaccio, tom. III in fol., che si conservano mss. in archivio.
- 14 Finalmente varj lavori latini, greci, italiani, cioè orazioni, prefizioni, odi, elegie, epigrammi, ec., che anche in archivio si conservano.

I soli titoli di questi trattati bastano a dimostrarne l'importanza.

- 147 VI. Casimiro Correale nato in Sorreuto da nobili genitori, che godevano nel sedil di Nido, fausiullo nel 1710 vesti l'abito hendettino in Monte Casino. Si diede ad uno studio profondo delle lingue orientali, e dei libri santi, e concepì il graa disegno di date alla luce un' Opera Lessiografica chreo-caldeo-biblica; con un commentario perpetuo, e chiave della sacra scrittura, e nel corso di anni trenta la ridusse al suo termine. Divise quest' opera impareggiabile in quattro parti.
  - 1 La prima abbraccia tutte le radici ebree, è caldee, ed ogni altra voce primitiva, e derivativa, e le forme, e frasi, colle prefisse che s'incontrano nel sacro testo.
  - 2 La seconda comprende le traduzioni da lui fatte in latino di diciotto mila seicento interi versi ebraici.
  - 3 La terza contiene tutte le annotazioni, che riguardano tanto la lingua, e gl'idiotismi ebraici, quanto il senso e lo spirito di ciaschedun versetto, che viene dall'autore interpretato.

4 Finalmente la quarta parte esibisce una ragionata analisi grammaticale di tutle la voci, disposte in ordine alfabetico, per uso, e commodo di coloro, che volessero, senza direzion di maestro, apprendere la lingua santa.

Oltre delle sue accuratissime traduzioni latine, vi aggiunes quelle della Poliglotta, di S. Girolamo, del Pagnini, e del Montano. Vi uni la versione latina della parafrasi caldaica, cioè dell' Onkelos su tutto il Pentateuco, e di Gionata sugli altri libri santi. Vi aggiunse ancora il Targum, o sia la versione latina del rabino Gionata Bea-Uziel del Pentateuco; ed in fine le altre delle versioni siriache, arabica, e samaritana, e ne additò parimenti le diverse lezioni. Per arciccitre vieppiu la sna grant' opera vi uni la traduzione latina del\a versione mistica de salmi, e della cantica, e la persiana del Pentateuco, dando su tutto il suo particolare giudizio.

Tosto che su annunciata quest' opera classica, col titolo Rrodromus in Lexicon Hebreo-Chaldeo Bliblicum, quo commentarius etiam perpetuus, et clavis sacrua scripturae continetur, riscosse i più grandi elogj da quasi tutti i giornali, e letterati di Europa. Ma quello del giornale letterario di Costanza, ci piace solo qui riferire: Che tutto Poccidente (son le parole) obbligato sia alla celebratissima Religione Benedettim della coltura, splendore, e progresso delle arti, e scienze, è noto ad ognumo, che nella Repubblica letteraria non sia affatto straniere. Il Monte Casino, come la

prima ed arcicosa di questo Istituto ne diedenon solamente il principio; ma di più le scienze of fiorirono ancora, nun meno che la santità desuoi feligiosi, de quali il solo Montecasino ha somministrato molte migliaja alla Chiesa cattolica. In una parola il solo nome Monte Casino e' un si' compiuto paregiaico per tutta questa S. Relicione, che facchiude in se tutto quello, che dia si potrebbe in onore della virtu, e delle si potrebbe in onore della virtu, e delle scienze.

Ma nel momento che l'eruditissimo autore si accingeva a dare alle stampe, a spese del monastero, l'opera in diciotto tomi in foglio, la morte invidiosa nel 1772 recise i giorni di sua vita, mà non di sua gloria (1).

- 148 VI Rachisio Montoya, professò nel 1719: fit uomo di gran talento, e perspicacia. In sua gioventù fu in Montecasino lettere di filosofia, e di teologia. Morì nel 1765. Intesissimo nell'una, e nell'altra legge diede alla luce due allegazioni in jurà intorno ai dritti della Nunziatura pontificia, la prima circa l'anno 1747, e l'altra verso l'anno 1764. 1/9 VII. Flucio della Marra figlio di Scipione na.
  - Montecasino nel 1723. Colà esercitò varie cariché, e signantemente quella di archivista dal 1762 fino al 1780. Diede alla luce.
  - 1 La descrizione di Monte Casino. Napoli 165t, ristampata con aggiunzioni nel 1774, rammentata dal nostro Giustiniani.
    - 2 Giornali, seu diarii del Monistero vol. VI.

<sup>(1)</sup> Veggasi la sua vita nella Biografia del reguo di Napoli.

150 VIII Giuseppe Macariy, nel secolo Giustino, nato dal colonello Tommaso, di famiglia molto illustre della contea di Keri nel regno di Islanda, professò in Monte Casino nel 1725. Quivi fece i suoi atudi, ed acquistò la purità di stile nelle lingue madri greca, e latina. Dotato di una sorprendente bontà di costumi, esercitò la carica di lettore di Teologia dogmatica, di censuario, e di maestro de novizi, e morì nel 1774. Compose

I Quattro dissertazioni in forma epistolare sull'antica iscrizione di Ummidia Quadratilla figliuola di Cajo Durmio Quadrato, che, con suo danaro, formò l'anfiteatro, ed il tempio ai Casinati, che tuttora si ammirano colà.

nati, che tuttora si ammirano cola

2 Altre due più corrette sull'istesso argomento.
3 Un discorso sull'arte, e sulle scienze.

4 Una storia della città di Casino.

5 Alcune prediche.

Esistono tutte manoscritte nell' archivio Cassinese. 151 IX Sebastiano Maria Campitelli da Trani fece la monastica professione nel 1728. Cessò di vivere nel 1700. Scrisse

1 Molte dissertazioni sopra articoli riguardanti le giurisdizioni spirituali, civili, criminali, e miste godute dal monistero.

2 Molt' altre disscrtazioni sugli oggetti contenziosi del monastero per lume degli avvocati.

3. Soppresso il suo nome, pubblicò la regola di S. Benedetto, colla sua traduzione in italiano, arricchita di annotazioni. Napoli nel 1784.

4 Socio dell'accademia degli Oziosi di Napoli, acrisse un ragionamento sulla causa degli errori,

che fu recitato ed accolto con soddisfazione de Socj.

3 Compi la storia Pomposiana lascitat imperfetta da D. Placido Federici, che prosegul dal
1237 in avanti. Essa si conserva ms. nell'archivio.
152 X. Placido Federici da Genova nacque da nobili genitori proprietari di Sestri in Levante. Fu
recato in Monte Casino dall' abate D. Vittorino Federici suo zio, ove vesti l'abito religioso nel 1750,
e nel 1755 fece la sua professione. Mort vicario di
S. Vincenzo a Volturno nel 1785. Attese nella scuola Cassinese prima all' umana letteratura, e poi agli
studi filosofici, e teologici, ove dipoi fu lettore
de sacri canoni; indi di teologia, e secondo custode dell' archivio, e finalmente archivista. Lodato
dal celebre Lalande nei suoi viaggi d'Italia (1),

1 Compilò l'inventario nuovo della biblioteca, e lo compi fra lo spazio di un anno.

2 Fece in seguito la grand opera del catalogo dei codici manoscritti dell'arhivio cassinese, svi-scerando, e tirando fuori le varie opere in essi contenute, indicandone gli autori, ove potè scovrirli; e secondo le regole critiche di diplomazia formò il giudizio dall' età dei codici, e dei loro caratteri.

Questo improbo lavoro, è compreso in VII vo-

3 Formò inoltre un nuovo indice alfabetico delle carte numerosissime dello stesso archivio di Monte Casino.

sece i seguenti lavori.

<sup>(1)</sup> Tom. VII p. 1/4.

4 A premura di Monsignor Coppola illustro un diploma Ottoniano.

5. A richiesta del celebre letterato, suo amico, cardinale Stefano Borgia', copiò e tradusse un antico codice rinvenuto nella chiesa di Velletri.
Ne determinò l'epoca, e i caratteri con dotte dissertazioni fondate su le regole della diplomazia.

6 Cominciò prima in puro latino la storia del monastero della Pomposa, e poi la ridasse, e continuò in lingua vernacola dal 1159 fino all'anno 1237. Si resequindi celebre il suo nome per tutta la Lombardia, per la Toscana, ed altrove. La sua opera venne annunciata con lode nelle novelle letterarie di Firenze del. 1778 (p. 215). Ne fu però pubblicato il solo primo tomo.

7 Formò un poema eroico in ottava rima italiana, sopra le gesta di S. Benedetto, che dedirò a Pio VI sommo Pontefice.

8 Diede tutt'i lumi a Filippo Invernizzi, in occasione che pubblicar volea l'opera di Frontino sugli acquedotti.

9 Somministrò al P. Bruni molte notizie, omelie, e scrmoni per la vita di S. Massimo.

10 Altre notizie, e lumi comunico al chiarissimo Tiraboschi, per la di lui celebre opera su la latteratura italiana.

11 Organizzò l'archivio di S. Vitale, ove rimase il suo discepolo P. Fiandrini Frontorio.

12 Finalmente copió e mise in ordine un opera. in musica di un certo Giovanni sacerdote (monaco di Monte Casino del secolo X.), richiestagli dal celebre P. Gerbert abate di S. Biaggio in Sel-

va Nera (1), noto per le sue opere di sacra erudizione, liturgiche, e di dritto canonico.

151 XI Giambattista Federici prese l'abito di S. Benedetto, unitamente al precedente suo germano fratello. Colà fece i suoi studi, colà professo, e colà morì nel 1800. Giovane studioso, e di una incredibile memoria, fu di sommo ajuto al fratello nelle varie comparse, che fece nella repubblica letteraria. Fu ancor esso bibliotecario, ed archvista in Monte Casino; ed arricchi, quella biblioteca di molte opere nuove, classiche, e rare, di più migliaja di ducati di valore. Tenuto in gran conto dal P. Becchetti, dal P. Blasi, dal P. Bruni o da altri letterati, furono le sue produzioni grandemente lodate dal giornale ecclesiastico, e dall' efemeridi letterarie di Roma (2). Lasciò allievi valenti nella diplomatica, fra' quali il P. D. Ottavio Fraja Francipane, attuale custode di quel rispettabile archivio. Ecco le sue opere.

1 Un indice razionato dell'archivio cassinese, a norma dell'indice imperiale del Renato, e della biblioteca del Bandini.

2 Gl' Ipati, o siano gli antichi Duchi di Gaeta. Nap. 1791 in 4 per Flauto.

3 Una dissertazione sull' Immacolata Concezione della Pergine, in occasione di avere scoverto un inno in un codice ms. di quell' archivio, che ha l'impronto di Sedulio.

<sup>(1)</sup> Veggasi la pag. 63 n. 27, V, ove per errore trovasi scritto Giambattista, in cambio di Placido Federici.

<sup>(2)</sup> Giorn. eccles. an. 1794 n. 46; Effemer. lett. dell'an. atesso n. 5, 6, 7, ed 8.

4. Molte dissertazioni per pruovare l'autenticitài della donazione di Gisulfo II duca di Benevento, futta al monastero di Monte Casino, colle qual confutò, e battè intieramente gli arzigogoli e sciempaggini dell'avvocato Damiano Romani.

5 Avea preparato un gran materiale: 1 Su l'origine, e progressi della lingua italiana: 2 Su la storia di Monte Casino. Per quest'ultima si valse di molte notizie marcate dalle cronache dei monasteri di Francia, di Germania, ec. 3 Su la storia di Aquino. 4. Molti aneddoti, per inpinguare l'Italia sacra dell' Ughellio.

6 Fece un aggiunta all'opera di Pietro Diacono, de viris illustribus monasterii Casinensis, dopo di quella del Petrucci.

7 Finalmente compose molte altre operette, che tutte si conservano manoscritte in quell'archivio. #54 XII Giulio Gadaleta da Bisceglia nel 1752, in età puerile, prese l'abito religioso. Morì nel 1790. Riuscì negli studi di filosofia, di matematica, e di musica; in guisacche unita l'una, e l'altra scienza, ed a forza di proporzioni numeriche, metteva voci, e il basso alle composizioni musicali, le quali poste in pratica producevano bellissimo effetto. Sapea egli eccitare una melodia tanto regolare, e dolce, che moveva mirabilmente gli affetti dell'animo. Ma nelle matematiche fu valoroso a segno, che scioglieva a memoria i problemi più difficili. Scrisse una dotta lettera, colla quale emendo alcuni errori presi da Madama Agnese nel di lei trattato di matematica dato alla luce in Parigi. E sia detto per lode di questa illustre parigina, ella avendo data una seconda edizione della sua opera, corresse gli errori, e confessò di esserne debitrice al nostro P. Gadaleta.

155 XIII Bernardo Fraja da Pozzuoli, fanciullo vestl l'abito monastico in Monte Casino nel 1771 . ove morì nel 1814. Il suo genio si manifestò subito per la musica, e riusci un eccellente contrappuntista. Mise in nota alcuni drammi, e molte farse, le quali cantate nei teatri di Napoli, sotto altro nome, meritarono la piena approvazione di questo pubblico dotto nell'arte dell'armonia auricolare. Organista di Monte Casino, si distinse soprattutto nel toccare maravigliosamente quell'organo, e per gli capricci, e le improvvisate nelle quali sapea far campeggiare il genio, l'arte, e l'estro maraviglioso. Adattò al celebre organo di Monte Casino ( opera del rinomato Catarinozzi ) la gran cassa, e gli altri stromenti militari; e dilettosi ancera di formare i piani-forti, che venivan toccati da lui in un modo incredibile (1).

<sup>(1)</sup> Non mancano attualmente in Monte Casino monaci dotti de scienziati. La brevità che ci abbiamo proposta, mi fa solo parlare dei seguenti.

<sup>1.</sup> Il P. D. Ottavio Froja Francipane nato inPozuoli da patrizia famigia hell'anou 1705, professo fanciullo nel sacro Casino-Colà fu allevato nella diplomazia del P. Giombatista Federici, ai morte di cui occupò il posto di archivita di quel loogo, cho ritiene tuttavia con lode. È stato il primo a pubblicare dicci sermoni di S. Agostino, de quali quatto restitutti "alla sua genorina lezione, e ssi assolutamente inediti, corredandoli di bella prefazione, degli argomenti a ciaschedun aermone, e di sobrio amotasion, Roma per de Romaniz 1817 in f. Può leggersi l'escojo, che ne fa il dottissimo Abate Cancellieri, nella sua lettera de 19 Maggio 1820, il di cui estratto verrà riportato in fine di questo volume (M). Intelligente nell' arte dell' armonia, ha formato un trattato per insegnare il canto fermo, e la musica ai giovanetti, che vogliono istradarsi mello stato ceclesia-sieo, con molti bellissimi selfeggi, degno di vestre la pubblica fuce,

TAli sono gli uomini dotti, che coi loro scritti e colle opere loro hanno illustrato quel monastero tanto insigne, de' quali l'intera nazione, anzi tutta la penisola può girne giustamente fastosa. Forse le tenebre de secoli, e le disgrazie alle quali è stato quel luogo soggetto, han potuto nascondere alle nostre ricerche altri nomini egualmente grandi, Ci auguriamo bensì, che il numero da noi raccolto possa essere sufficiente a dimostrar quello, che abbiam da principio indicato, di averci essi conservato nei tempi della barbarie la religione, la let-- teratura, le scienze, e le arti belle; e di aver continuato in appreso benanche a meritare fra noi.

Possiam quindi con molta ragione conchiudere col - giornale letterario di Costanza, cue il solo nome - MONTE CASINO SIA UN SI COMPIUTO PANEGIRICO, CHE RACCHIUDE IN SE TUTTO QUELLO, CHE DIR SI POTREB-· BE IN ONORE DELLA VIRTU', E DELLE SCIENZE.

<sup>2</sup> Il P. D. Luigi Bovio n. in Bitonto, nel 1795 professò in Monte Casino, e cola fece gli studi suoi di umanità, rettorica, filosofia , teologia , ec. Quindi fu lettore nella facoltà teologica , ed anche rettore del seminario, ove ha pure insegnato varie scienze. Per queste sue fatiche ha meritata la carica di priore claustrale. Nel 1805 diede alla luce per gli torchi di Napoli una dissertazione latina , affin di pruovare la santua die S. Bertario, negata in vari rincontri da alcuni preti di S. Germano, con tanto buon successo, che dopo di quell'epoca non se u'e più parlato. Egli non poco ha lavorato sull'edizione dei divisati X sermoni di S. Agostino.

<sup>3</sup> Il P. D. Giacomo figliuolo di D. Andrea Diez Calezas de Armada , e di D. Teresa Cotas Godoy , ambidue illustri famiglie spagnuole, nacque in Augusta. Nel 1702 vesti l'abito benedettino in Monte Casino, ove ha fatto i suoi studi con felice riuscita. Intesissimo nelle matematiche, e nelle scienze naturali, fu dal nostro Governo impiegato nella formazione della statistica della diocesi Cassinese di qua del Lori, e ne riporto sonune lodi. Pu quindi con real decreto del 1818 numinato membro corrispondente della società economica della prov. di Terradi lavoro. Egli ha pure cooperato assissimo nell' edizione dei X sermoni di S.A. gostino.

# APPENDICE ED ADDIZIONI

### ALLA

### BIBLIOGRAFIA CASSINESE.

## SECOLO VI.

- I. Gordiano discepolo di S. Benedetto, rammentato nella pag. 49 u.º 5., morto giusta il Wion, verso, l'anno di nostra salute 560, oltre il martirio di S. Placido da lui scritto in greco, ed in latino, compose ancora:
  - 1.º « De reaedificatione Monasterii Cassinensis. »
  - 2.° « Epistolas quatuor ad Sanctum Maurum , ad Vigilium PP. , et ad Constantinum Abba
    - tem Cassinensem. »

## SECOLO X.

- II. Giaquinto monaco sacerdote di Monte Casino, viveva sotto l'Ab. Aligerno. Per ordine di questi scrisse molte cose, che si leggono nel Codice 269, e fra le altre:
  - 1.º « Moralia S. Gregorii. »
  - 2. d'a Canones sive tabulae astronomicae pro annis Domini, indictionis, cycli solaris, ac lunaris, epactae, initii quadragesimae, Paschatis Hebraeorum, et lunae ipsius dici, ab an. 533 ad 833, cum notis eruditis. »

· III. Massimo altro monaco e sacerdote, forse della stessa epoca, scrisse:

1.º « Sermonem unum in Exodi XXXVII, De Candelabro, et septem lucernis. »

2.º « De obscuris locis Sacrae Scripturae. »

3.º « Sermo ad Monachos , etc. »

Tutti esistono manoscritti in quell' archivio-

#### SECOLO XIII.

IV. Pietro II & Atina (diverso dal cancelliere della S. R. C., enunciato pag. 96. n.º 78) figliuolo di Massimo, fu anche monaco sacerdote di Monte Casino. Visse sotto Celestino V. Nel Codice 68, formato da lui, lasciò scritta questa notizia:

- « Sub Coelestiuo V pergente Casino (1294) »
- « Tunc opus hoc fini perduxit Petrus Atini : »
  « Vestra voce pia benedic, quaeso, Virgo Maria: »
- « Maximus hunc genuit , presbyter atque fuit. »

# SECOLO XIV.

V. Basilio Valentino altro monaco Cassinese, sì crede che vivesse nella fine di questo secolo, o nei principi dell'altro seguente. Dotto nelle cose fisiche, riusci ancora il più valente chimico de' tempi suoi. Quindi il Ziegelbaver lo chiamo filosofo molto illustre e capo de' chimici (i). Le sue opere formarono il prodigio di quei tempi, e l'età posteriore lo ebbe in gran credito. Si hanno di lui i seguenti trattati:

Philosophus cum primis illustris, et chymicorum facile princeps.

- 1.º « Azoth , sive , Aureliae occultae partes , duorum Philosophorum materiam primam, et decantatum illum lapidem Philosophorum filis Hermetis , solide , perspicue , et dilucide explicantes per aenigma philosophicum Colloquium Parabolicum, Tabulam Smaragdinam Hermetis , Symbola , Parabolas , et Figuras Saturni , M. Georgio Beato interprete. » Francof. 16:3. in-4. « Extant etiam volumine quarto Theatri Chemici editi. » Argentorati, 16:13. in-8.
- 2.° « Opus praeclarum ad utrumque, quod pro testamento dedit filio suo adoptivo. » Extat eod. vol. quarto Theatri Chemici, 1613. in-8.
- 3.° α Practica, una cum XII. Clavibus, et Appendice, ex Germanico iu latinum traslata. » Extat cum tripode aureo a Michaele Majero cdito. » Francof. 1618. in-4. « Extat etiam cum Musaeo Hermetico reformato, et amplificato. » Francof. 1677. et 1678.
- 4.º "» De Microcosmo, deque magno mundi mysterio, et Medicina hominis, liber genuinus; » « recens ab Augelo Medico latinitate donatus cum Interpretis ephorismis Basilianis, et praefatione philosophica ad Illustr. Princ. Dom. Aug. Anhaltinum. » Marpurgi 1600, in 3.
- 5.º « Apocalypsis chymica. » Erfurti 1624, in-8.
- 6.º « Tractatus chimico philosophicus de rebus supernaturalibus , et naturalibus Metallorum , et Mineralium. » Francof. 1676. in-8.
- 7.º « Currus Triumphalis Antimonii , Commen-

tario illustratus, et latinitate donatus a Theodoro Kerckringio. » Amstelodami 1671. iu-12. », riprodotto nel 1685, ove nella prefazione rende lodi moltissime al nostro Valentino (2).

# SECOLO XV.

Quantunque pochi fossero stati gli uomini illustri di Monte Casino. in questo secolo, pure quei monaci, oltre di essersi esercitati nel comporre non pochi libri relativi alle cose ecclesiastiche, siccome abbiamo altrove accennate pag. 30, rinnovarono ancora gli sforzi loro nel trascrivere varj libri di medicina, ed in particolare un bel trattato del medico Giovanni Damasceno, col titolo: De consolatione medicinarum solutivarum simplicium. Più Antidotarius Joannis Damasceni. Ambi son contenuti nel codice 461.

## SECOLO XVI.

VI. Benedetto dell' Uva, il di cui valore poetico si è rammentato nella pag. 104. n.º 91, secondo l'oppinjone del Federici, compose un Commentario sulla divina Comedia di Dante, che esiste in archivio con glosse, ed annotazioni nelle margini, e nelle linee.

many English

<sup>(2)</sup> Est enim Basilius chymicorum princeps omnium, quod sciam, praestantissimus... Eo lecto, et intellecto habes quidquid in chymia sperari potest. Hoc tibi de eo spondeo, hic g. dem mean pro eo interpono.

VII. Onorato Fascitelli, oltre delle opere, delle quali si è fatta menzione pag. 107. n.º 96, corresse le opere di Lattanzio edite dal Manusio nel 1537, come dalla lettera scrittà al Cassinese Minadoo, che precede l'edizione. Corresse ancora, e ridusse alla genuina lezione il Petrarca dato alle stampe dalle stesso Manusio.

#### SECOLO XVII.

VIII. Carlo Palombo da Napoli professo in Monte Casino nel 1638, e morì colà nel 1693. Scrisse con molta eleganza nel latino sermone:

» De formidabili obsidione a Turcis posita Vienneusi civitate; ac de bello a collegatis Priucipibus postea inhito adversus eosdem barbaros.

IX. Paolo Andrea Gualdieri, espresso con lode nella pag. 135. n.º 141, gran matematico, lasciò i seguenti trattati, che manoscritti esistono nel codice Go1 di quell' archivio di Monte Casino.

- 1.º » Delle progressioni geometriche, ed uso mirabile di esse nei problemi concernenti il guadagno, che divien capitale, fatta in Galluccio ( Rettoria del Monastero ) nel 1674, e dedicata al consigliere Trajano Miroballo matematico. »
- 2.º » Trattato facilissimo di algebra, dimostrato col metodo di Euclide, colla prefazione, ed in calce le tavole per l'estrazione delle radici fino alla sopra solida. »
- 3.º « Compendio della trigonometria piana, ar-

ricchito di nuove proposizioni, e di analogie, diretto a Giuseppe Majorana, dotto monaco Cassinese, suo maestro. Qui anche si dimostra il modo di sciogliere quattro problemi dei triangoli sferici, per mezzo di regole, e di analogie de' piani. »

X. Pietro Ursino da Napoli professò nel sacro Casino nel 1680, ed era vivo nel 1631 di anni 61. Studioso delle cose antiche, diede alla luce, sotto il nome di Nicola De Albasis:

- 1.º « Memoria del ramo Ursino degli antichi Conti di Sarno. » Nap. 1696. in 8.
  - 2.º « La genealogia di tutta la gente Ursina ms. presso di lui. »
  - 3. « L'istoria della città, e regno di Napoli. »
  - 4.º « Illustro la Cronaca Cavense Ughelliana. »
  - 5.º « Raccolse molte altre antiche memorie. Vien lodato dal Rao, e da altri scrittori; e Francesco Borghesi, da Cesena gli dedicò le sue lettere. »

# ANNOTAZIONI

ALLA SCUOLA, E BIBLIOGRAFIA CASSINESE.

# (A) L'IDOLATRIA.

Costantino Magno, il primo nell'anno 312 di G.C., con suo efficacissimo editto permise a tutti di abbracciare liberamente la religione cristiana. Innalzò tempi al vero DIO: diede a' sudditi la libertà di fare lo stesso; e dichiarò legittima la unione de' cattolici (1).

L'imperadore Costanzo di lui figlio nel 357 dispose dippiù, che i tempi degl' Idoli si chiudessero; e sotto pena di confiscazione, e di morte vietò a tutti di sacrificare agli Dei (2).

Ma nell'anno 361 assunto all'impero Giuliano; costui dalla vera credenza ritorno all'idolatria, ed acquistossi il nome di apostata. Si fece consecrare Pontefice Massimo: sacrificò agli Dei; e giunse a fare per le strade della città processioni sacrileghe, cogl' Idoli in mano, accompagnato e seguito da vile



<sup>(1)</sup> L. 1. C. de Sacros. Eccles.

<sup>(2)</sup> L. 4. Cod. Th. de pagan. et sacrific. epr. , L. 1. C. Justin. ced.

turba di ragazzi, e d'imbelli femminucce. L'idra del gentilesimo riprese allora forza, e vigore, e la debolezza, e politica de' principi ne tollerò l'escrcizio.

Nei tempi di Teodosio il grande durava in Roma l'idolatria. Vi eran tuttavia colà il Pontefice Massimo, gli Auguri, i Quindecemviri de' sacrifizi, i Settemviri degli epuloni, i Salj, le vergini Vestali, l'ara della Vittoria, e gli altri saccrdoti, e sacerdotesse de' gentili. Essi sacrificavano pubblicamente agli Dei le vittime ardenti sugl'impurissimi altari.

Nell'anno 383 il gran Teodosio, disfatto ed ucciso il tiranno Massimo, entrò trionfante in Roma. Rimise sul trono Valentiniano II, e proccurò con tutt'i mezzi di persuadere al Senato romano di abbandonare il gentilesimo. Non potette ottenerlo, ed i Senatori apertamente risposero: che non poteano essi posporre ai novelli ritrovati del Cristianesimo le istituzioni dei loro maggiori, mediante le quali si era serbata incolume e florida la repubblica per anni circa, mille ducento.

Allora Cesare cercò di conseguire indirettamente quello, che non avea potuto a dirittura ottenere. Sull'appoggio adunque che non poteva l'impero venir gravato colle tante spese de'sacerdoti, e de'sacerifici, tolse con suo, editto, ed incorporò al fisco imperiale tutte-le rendite pubbliche, e private de'riferiti sacerdoti, e ministri degl' Idoli. Fece tutto questo, acciò in tal guisa mancando ad essi le rendite ed il mantenimento, andassero a poco a poco da loro stessi a cessare.

Nel susseguente anno 384 il Senato romano spedi all' Imperadore un' ambasceria , per mezzo di Q. Aurelio Simmaco , prefetto di Roma , uomo senatorio , dottissimo , e facondissimo. Era questi allora pontefice , augure , e quindecemviro de' sacrifici. Quindi con quell' impegno , che gli dettava il proprio interesse , e la religion che professava , indrizzò a Teodosio , e a Valentiniano II un' arringa eloquentissima , acciò colla restituzione de' heni confiscati , si avesse potuto riprendere il pieno esercizio di tutte le antiche pubbliche superstizioni , e cerimonie ; e particolarmente i riti dell'ara della Vittoria, e delle Vestali, come quelle che aveano rendite sterminate , e maggiori in tutto l'impero (3).

Ma essendosi a tal domanda opposto col maggior vigore il più degno e santo Prelato di qual tempo Ambrosio di Milano, colla sua celchecrima orazione; ed avendo fatto lo stesso con un'aurea composizione in versi eroici il poeta cristiano, e filosofo Aurelio Prulentio, non ebbe il desiato effetto la pretensione del Senato, e riuscirono inutili e vani gli sforzi di Simmaco (4).

Quantunque gli augusti Graziano, Valentiniano, e Teodosio nell' anno 389 proibito avessero con loro legge i presagi dall' ispezione delle interiora degli animali (5), pure non cessò la pagana superstizione.

<sup>(3)</sup> Petav. Rat. temp. tom. I, lib. VI, cap. 9; Pany. p. 93 ad 94.

<sup>(4)</sup> Ambros, ad Valentin. de relation. Symm. ep. 31.

<sup>(5)</sup> L. 9. Cod. Th. de pagan. et sacrific. cor.

Nell'anno 392 Arbogasto, gallo di origine, spogliò Valentiniano della sua dignità imperiale, e gli diede la morte. Per evitare la pena dovuta all'atroce suo missatto, scelse Eugenio, uomo della lega del popolo, e lo sece dichiarare Imperadore, a condizione, che avrelbe permessa l'idolatria; ma poco durò il suo regno.

Aveano allora incominciato i cristiani a prendere spirito e vigore. Quindi per soverchio zelo coninciavano ancora a distruggere puranche i tempi degl' Idoli. Vi volle perciò un editto generale di Arcadio, e di Onorio, i quali nel 405 disposero la conservazione di quelle opere pubbliche, nell' atto che proibirono ogni sorta di sacrificio agli Dei (6). Ed acciocchè venissero quei monumenti con effetto rispettati; gli stessi Imperadori nel 417 li dichiararono d'imperial pertinenza (7).

Chiunque abbia attinta a fior di labbra la storia ecclesiastica non può ignorare quanta virtù, modestia, ed ubbidienza ai principi, e quanto pacifico genio trionfasse fra i cristiani dei tre primi secoli. L'apologetico di Tertulliano, Clemente di Alessandria, Anobio, Minuzio Felice, S. Agostino, e gli stessi scrittori pagani rendono testimonianza alla pazienza loro, alla loro soggezione ai Sovrani. Donata la pace alla Chiesa, i costumi de' cristiani nel quarto, e quinto secolo si rilasciarono. Male istruiti, e mal zelanti caddero in disordini (8). Allora non contenti

<sup>(6)</sup> L. 3. C. eod.

<sup>(7)</sup> L. 5. C. cod.

<sup>(8)</sup> Leggansi Salviano , Fleury , ec.

di prendersela contro i monumenti degl'idoli, cominciarono a scagliarsela ancora contro delle perso-, ne degli stessi pagani, e della roba loro. Perciò i lodati Imperadori con altra legge nel 425 proccurarono di reprimere un tanto abuso (9).

S. Agostino, convertito da S. Ambrosio nel 397, mancò di vivere nel 430 (10). In quest'epoca pure, malgrado le leggi precedenti, sossisteva con tutto calore l'idolatria. N' è chiara pruova la di lui dottissima opera De civitate DEI, che dovette pubblicare contro degl'idolatri poco prima di morire. In quel la dimostrò, con una maschia dottrina, ed erudizione, la vanità, la sciocchezza, e l'empietà della religione pagana: di non esser punto vero ciocchè gl'idolatri dicevano : che colle antiche superstizioni si era per anni 1200 conservata sempre quieta, e nella sua grandezza la repubblica, e che i di lei mali erano addivenuti, perchè eransi sdegnati gli Dei per la novella adozione della legge di CRISTO. Provò finalmente la verità, e la dignità di quest'ultima, e la santità del suo dogma.

Nel 454 durava tuttavia il falso culto degl' Idoli. Gli augusti Valentiniano III, e Martidno con loro severissimo editto rinnovarono la confisca de' beni, e l'ultimo supplizio contro degl' idolatri (11). Ma la morte di Valentiniano seguita l'anno appresso: il

<sup>(9)</sup> L. 6. Cod. de pagan. et sacrific. cor.

<sup>(10)</sup> Petav. Rat. temp. tom. I , lib. VI , cap. 16.

<sup>(11)</sup> I., 7. Cod. de pagan, et excrisic: cor.

saccheggio circa quest'epoca dato a Roma da Vanda-li: la devastazione di quasi tutta l'Italia: il governo dell'impero occidentale tenuto per lo spazio di anni venti da otto tiranni piuttosto, che legitimi Imperadori, i quali si scacciavano l'un l'altro, e si uccidevano a 'vicenda: l'usurpazione dell'Italia fatta nel 476 dagli Erali, sotto al comando di Odoacre: il discacciamento ed necision di costni seguita nel 489; e l'occupazione di Roma, e dell'Italia recata ad effetto nel 493 dagli Ostrogoti, sotto del loro ro Teodorico, di arriana religione, furono valevoli motivi pe' quali la legge di Marziano, e di Valentiniano non potette eseguirsi, e l'idolatria continuò a praticarsi impunemente nella penisola, anche sotto Atalarico, che fu assunto al trono d'Italia nel 526.

Difatti il Sommo Pontefice Bonifacio IV (figlio di un medico di Valeria nei Marsi) ottenne nel 608 dall' Imperador Foca il Pantheon, oggi la rotonda, e sino a quel tempo vi erano colà i simolacri delle false Divinità.

Fontanelle pruova fino a tutto il quarto sceolo l'esistenza degli oracoli, e che gl' Imperadori anche cristiani nel quinto, e sesto secolo si facevano consecrare Pontefici massimi, e facevano uso di questo titolo nei monumenti pubblici.

Possiam quindi conchiudere, che i residui dell'idolatria esistettero sino al sesto sccolo in più luoghi d'Italia, e forse auche in Roma. Or chi neghera che nella città di Casino, e nel suo circondario ella esistesse, dopo della testimonianza del filosofo cristiano S. Gregorio il grande, dell'autore degli atti di S. Placido presso il Surio (12), di S. Tommaso di Aquino (13), del Baronio (14), e di altri molti?

# (B) La medicina stabilita da S. Benedetto in Monte Casino.

Nella regola di S. Benedetto, al cap. XXXVI, si raccomanda fuor di misura, e replicatamente la cura degl' infermi: Infirmorum cura ante omnia, et super omnia adhibenda est... Cura maxima sit Abbati, nè aliquam negligentiam patiuntur... Fratribus infirmis sit cella super se deputata, et servitor timens Deum, et diligens, ac sollicitus... Balneorum usus infirmis, quoties expedit, offeratur... Curam autem maximam habeat Abbas, nè a Cellerariis, aut servitoribus negligantur infirmi... Niuna espressa menzione si fa del medico; ma non è presumibile, che il medico non vi fosse, altrimenti gl'infermi, come si sarebbero curati?

S. Benedetto nel cap. XXVII espressamente dice: Non est opus sanis medicus, sed male habentibus. Egli nel capitolo susseguente si mostra molto
inteso di medicina, e parlando della guarigione dello
spirito, si avvale di un grazioso paragone della maniera che tenevasi per guarire il corpo: Tunc Abbas faciat, ut sapiens medicus, si exhibuerit fomenta... si unguenta adhortationum, si medicamina...
si ad ultimum ustionem... Quod si nec isto modo

<sup>(12)</sup> Ad diem 15 Januarii.

<sup>(13)</sup> Opusc. 19. cap. 4.

<sup>(14)</sup> Baren. Annal, tom. VII an. 529.

sanatus fuerit, jam utatur Abbas ferro abscissionis. Pare dunque che S. Benedetto fosse stato inteso dell'arte salutare, e che questo impiego lo avesse riserbato all'Abbate, il quale, secondo lo spirito di questa regola, dovea essere il saggio mediço dell'anima, e del corpo de' monaci suoi.

E se coi fatti posteriori, possono più delle volte spiegarsi i costuni anteriori, il fatto dell' Abbate Bertario, il quale nel nono secolo raccolse molti serveti, e compose un libro di medicina, pare che comprovar possa il mio assunto. La Storia pure ci fa sapere, che l'Abbate Desidzio era molto vago di medicina, e che questa fu professata nell' XI secolo de amato, da Costantino Africano, da suoi discepoli Attone, Giovanni detto il medico, e da altri monaci in Monte Casino, i quali sovente venivano ancora chiamati in Salerno a spandere in quella scuola i lumi loro.

E sebbene uon si veggano in quei tempi ne nuove scoverte, ne positivi progressi nell'arte, pure dobbiam esser grati a quei monaci, come molto bene avvisa Tiraboschi (1), e lodevoli nondimeno furono i loro sforzi, perche in lal modo e ci conservarono le cognizioni, che eransi prima acquistate, e animarono i loro successori a tentar cose nuove, e a condurre la medicina a perfezione maggiore.

Cessò la Scuola dell'arte salutare in Monte Casino, dopochè nell'anno 1139 nel Concilio Romano tenuto sotto d'Innocenzo II, e nel 1163 nel Con-

<sup>(1)</sup> Tom. III. lib. IV. S. XI. p. 356,

cilio di Tours riunito nel Pontificato di Alessandro III, se ne proibì ai monaci l'insegnamento, e l'esercizio; acciò non venissero distratti dal loro ministero.

## (C) La scuola di lingua greca in Monte Casino.

Che in Monte Casino S. Benedetto vi avesse stabilita una scuola di lingua greca, e che questa vi si fosse continuata in appresso, sembra di non potersi dubitare.,

- 1.º Perchè il Patriarca prescrive espressamente nell'ultimo capitolo della sua regola, che per giungersi alla perfezione evaugelica si leggessero Collectiones Patrum, et regulam Patris nostri Basilii, le quali opere scritte in greco, fiuo a quel tempo non erano state tradotte in latino.
- 2.º Perchè, al dir dell' Esteno (1), e di altri critici scrittori, Gordiano discepolo di S. Benedetto, entrato fanciullo in quel monastero, graece, et latine, et satis quidem scripsit. Difatti compose nel greco La vita e martirio di S. Placido, che tradotta in latino fu edita dal Mabillone (2).
- 3.º La gran festa, che nel nono secolo facovasi in ogni anno nel terzo giorno di Pasqua, allorché i monaci di Monte Casino si univano a quei di S.Salvatore in un luogo quasi medio, cioè in S. Pietro in Monastero, e processionalmente si recavano nella



<sup>(1)</sup> In Vit. S. Benedict. p. 88.

<sup>(2)</sup> Act. S. Benedict, Lutet. Paris. 1668. p. 53. sacc. I.

chiesa di S. Salvatore, cum cantu promiscuo, graeco videlicet, atque latino, usque ad Evangelium (3).

4.º Nel decimo secolo, ai tempi di S. Nilo, si continuava quest'uso, e i monaci cassinesi celebravano anche la messa in greco (4).

5.º Che in questi due secoli la lingua greca fosse molto comune in quel luogo, si rileva dai titoli greci, e dai nomi greci, che imponevano ai libri, ed alle novelle città che fabbricavado, come si rileva di aver fatto l' Ab. S. Bertario, che ad un suo libro diede il titolo di Anticimenon (5), ed alla città di S. Gernano il nome di Eulogi-Menopolis (6), che anzi negli stessi due secoli, e nel susseguente secolo XI era tanto cresciuto l'ardore per la lingua greca, che anche le poesie latine si scrivevano coi caratteri greci, e ve ne sono varj esempj in più codici in questo modo

Ιστα κασινενοϊς κεκϊνϊτ Βερθαριυς Αββάς, ec.

Ista casinensis cecinit Bertharius Abbas, ec.

6.º Nel cod. 561 vi è una grammatica greca, che il P. Federici crede opera di un anonimo monaco di Monte Casino di quei tempi.

<sup>(3)</sup> Ostiens. Chr. Casin. lib. 1. cap. 31. p. 162.

<sup>(4)</sup> Vedi Balducci Vita di S. Nilo p. 138. Roma 1628.

<sup>(5)</sup> Chr. Cass. lib. I. cap. 33.

<sup>(6)</sup> Ostiens. lib. I. cap. 33. lib. II. cap. 3, e 32., Ign. Cassin. ap. Pellegr. p. 168. n. 19., et in not. ad lib. II. cap. 74. n. 1127. Vedi il cap. III. sec. IX. p. 59.

(D) Poesia, e musica stabilite da S. Benedetto in Monte Casino, e continuate colà nei secoli susseguenti.

#### SAGGI DI POESIA LATINA.

#### SECOLO VI.

Ai tempi di S. Benedetto abbiamo Marco poeta suo discepolo, la di cui composizione metrica esiste in archivio nei codici 257, 310, e 453, edita dall'Ab. della Noce, dal Mabillone, e dal Gattola al lodata dal Tiraboschi. Eccone un saggio dei primi versi:

Caeca prophanatas coleret dum turba figuras, Et manibus factos crederet esse Deos: Templa ruinosis hic olim struxerat aris,. Quis dabat obscaeno sacra cruenta Jovi. Sed iussus veniens, heremoque vocatus ab altas Purgavit Sanctus hane Benedictus humum, etc.

## SECOLO VIII.

Rifabbricato il monastero in questo secolo dall' Ab. Petronace da Brescia, tosto risorge in quel luogo la poesia. Il codice 453 ci porge un Inno, o sia Ode oraziana inedita, composta dal monaco di Monte Casino Cipriano, in lode del Patriarca, ch' de la seguente:

Aureo solis radio perhennis

Hac die totus decoratur orbis

Ut tuis felix Benedicte festis

Clarior adsit.

Bella mirandis opulenta factis Signa virtutum speciale munus Regulae praebent tibi sempiterno Tempore laudes.

Claret aetatis teneris ab annis Moribus vitam quibus ordinasti Cum voluptati dederis nec ulli Intima cordis.

Deditur tanto prius id triumpho
Vas quidem fracto muliebre damnum
Quod puer sanum prece lacrimoso
Restituisti.

Exhibens sanctum celer institutum Artium summis studium relictis Rebus, et patris fugis, et salubri Veste bearis.

Foveras antro tua membra panno Mensibus verus nobies quaternis Quo manens, nullis hominum, sed uni Notus haberis.

Grata divino tibi festa nutu

Conferunt pastum latitans videris

Fama fit vulnus perit omne mentis

Vulnere carnis.

Hinc Crucis signum vitreum veneni
Poculum frangit, vaga mens fugatur:
Virgulae tactu vaga mens fugatur
Marmore limpha.

Insilit ferum capulo reversum

Mollis humanos regit unda passus,

Qua tuam raptus Placidus Milorem

Cernere fertur.

Karas horrendam tulit ales escam Fles nimis sentis arce motus hostis, Et loco cedens solito, petisti

Liris amena (1).

Lubricus structa furit anguis ara Aggravat pondus strepit igne falso Sed nikil contra valet inchoatum Ferre laborem.

Membra collapso lacerata muro
Sana redduntur, patulo probantur
Fratribus furtim male facta regis
Panditur actus.

Noxa libantem necat et ruina Sedis electae patet, obtinentur Spiritus rapto, latitare vino Cernitur ydrus.

Obicis fratri quod inane fecit Inspicis mentem penitus rebellem Copiam prodis gravidis somno

Consulis index.
Perfidos tellus procul egit artus

Sistit errantem draco cessit ulcus Regium nummi subiere, fugit

Orrida pestis. Quod cadit vitrum patet esse salvum

Vasa producunt oleum chelidrus
Pellitur dextra manuumque lora
Visio solvit.

<sup>(1)</sup> Idest loca amorna Liris,

Reddilo vilae puero, subire Celicas sedes animam sororis, El velut solis radio sub uno

Omnia cernis.

Scandit ardenti sacer orbe Presul Tu via celum facibus corusca Quando ter ternis tribus, et chalendis

Instat Aprilis.

Te canit letus chorus Angelorum,
Patriarcharum, et Apostolorum,
Et Prophetarum, meritis ab omni
Parte beatum.

Ut sit huius plebs memor ista laudis Hic omnes pater hanc decenter Si doces laute refore, polumque

Scandere prebe.
Christe devoti pretium laboris
Confer istius prece nos iuvari
Cuius exemplo peritum faedi
Liquimus orbis,

Ymnus hic noster Benedicte princeps Sit tibi semper placidus, tuorum Qui solus es lux, decus, et perennis Laus monachorum.

Laeta caelestis pretiosa Regis
Te facit veris celebrem tropheis
Unde nos semper petimus frequentes
Nocte dieque.

Noxa sublimi maneat parenti Eius et sacro diadema nato Et tibi virtus utriusque compar Spiritus alme, Amen.

(E) Epitaffio fatto da Ilderico I circa il 799, in morte del suo maestro Paolo diacono. Perspicua clarum nimium cum fama per aevum, Astra simul iuncium pangant te coetibus almis, Veridicos Levita tuos: quis summe triumphos, Lucifluis Paule potuit depromere dictis? Ut tua, sed lector, properans huc noscal, et hospes, Sacrato tumulo requiescere membra sub isto, Almificos actus dignum est reserare canendo. Eximio dudum Bardorum stemmate gentis, Viribus atque armis, quae tunc opibusque per orbem Insignis fuerat, sumpsisti generis ortum, Tam digna est , postquam nitidos ubi saepe Timavi Amnis habet cursus , genitus tu prole fuisti : Divino instinctu regalis protinus aula, Ob decus, et lumen patriae te sumpsit alendum, Cum tua post Tibridem populis, et regibus altis Tunc placida cunctis vita, studiumque maneret; Omnia sophiae coepisti culmina sacrae, Rege monente pio Ratchis, penetrare decenter. Plurima captasses digne cam dogmata, cujus Resplendens cunctos, superis ut phoebus ab astris, Arctoas rutilo decorasti lumine gentes : Haec sint iam nimium fluidi cum gloria saecli Condignis ditaret ovans, te sedule gazis: Lucis ob aeternae vitam, sine fine beatam; Audaoter sprevisti huius devotus honores, Regis et immensi fretus pietate polorum Vernanti huc Domino properasti pectore Christo, Subdita colla dare Benedicti ad septa beati: Exemplis mox compta tuis, ubi concio sacra.

Tum iubar ut fulgens caepit radiare coruscis;
In te nam pietas iugiter, dilectio dulcis,
Nectăreus et pacis amor, patientia victrix,
Simplicitas solers nimium, concordia summa,
Omne simulque bonum, semper venerande, manebat:
Nunc ideo caeli te gemmea regna retentant,
Sideream retinens pariter per socela coronam,
Hoc tibi posco, sacer, gratum sit carmen honoris.
Hilderic en cecini quod luchrymando tuus,
Quem requiem captare tuis fac quaeso perennem,
Sacratis praecibus, semper amande, pater.

SECOLO IX. '(F) Elegla di Ilderico II di circa l'anno 870. HIG, OPIFEX MUNDI, verbo qui cuncta creavit, Ex nihilo finxit omnia nempe simul. Absque labore labor, cui posse et scire quod esse; Cuius opus velle est, cui labor alta quies. Laudet eum hinc caelum , cuncta et caelestia semper Luminis angelici castra beata nimis. Laudet eum tellus , omnisque creatio mundi , Omne genus hominum, reptile, belva, volans. Dicant , dicamus : Tibi sit REX gloria perpes . Omnia qui retines , iure regisque tuo. Te decet omnis honos , tibi virtus gratia cessit , Quem digne metuunt inferus, arva; polus. UNE AC TRIME DEUS, lux et sapientia vera; Regnum immortale, et sine fine tenens. Tempora tu condens solus, et sine tempore regnans : Vere ut principium, sic tibi finis abest.

Principium et finis, primus novissimus es tu, Quem currunt infra tempora , saecla , dies. Cuncta arcens mutas, et non mutaberis unquam, Semper eras, qui nunc, semper erisque manens. Quem Cherubim , Seraphim, cunctis cum coetibus orbis, Proclamant sanctum, concelebantque, tremunt. Tu pietas, bonitas, requies, patientia, paxque, Vita, salusque, decus, castus amorque, timor. Simplicitas prudens es tu, prudentia simplex: Te recte metuit mundus, adorat, amat. Quesumus ut caeli cito des mihi tegmina , CHRISTE, Una ut laudemus, et tua membra, caput. Longanimis , verax , fortis , mirabilis , alme , Terribilis, mitis, suscipe vota precum. Cunctorum factor , tu censor , tutor , et altor , Rex regum, populo parce, tremende, tuo. Confer opem famulis , veniam da , destrue culpas , Daemones expelle, noxia cuncta fuga. Duc caelis plebem, tuus emit quam cruor agni: Denuo quam peperit spiritus, atque latex. Respice propitius gemitum, suspiria, voces Ad te clamantum, ac miserere pie. Sancta tua Jesu sic morte tuere redemptor, Pestiferus perimat , ne leo , sive draco. Sit tibi cunctipotens , benedictio , sitque potestas Saecla per immensa, sit vigor omnis. Amen.

Epigramma dello stesso Secolo IX, estratta dal Cod-Cass., intitolato Anticimenon di S. Bertario.

Bertharius Christi intus iuvamine sanctus
Presbyter hoc librum condere jussit amans
Has bene scripturas satagis hinc discere sanctas
Qui legis explora, mistica quaeque tenet.
Posce piis praecibus, nec non super astra Tonantem
Ut famulo reddat praemia digna suo.
Postea quam Abba servavit tempore longo
Et relegens semper doctus ab arte fuit.

Tu quoque discipule sollerti mente recurro Illius ad scaedas discere recta vale.

# SECOLO X.

(G) In questo Secolo s'introduce in Monte Casino una maniera di verseggiare in latino colle rime. Eccone un saggio preso dal Cod. 295.

De Sion exivit lex, atque de Casino Utrobique data est numine divino, Prima in volumine sculpitur petrino Altera in Codice pingitur ovino. Prima corda denotat dura Iudeorum.

Prima corda denotat dura Iudeorum, Sequens signat simplices mentes monachorum Quae depastae iugiter legem praeceptorum Fructibus exuberant operum bonorum.

Mons Casinus, et Syna sunt aequipollentes
Proportionaliter sibi respondentes
Leges inde prodeunt mala prohibentes
Varia stipendia meritis reddentes.

Dat Syna Decalogum, Regulam Casinus Non est mons a gratia iste peregrinus. Caret omni carie, Cariae (1) mons imus Mons Casinus gloriae, mons est divinus.

Syna in Arabia, ubi ieiunavit,

Moyses decalogum atque impetravit Verus sol in faciem ejus radiavit Et mox ejus species ut sol rutilavit.

In Casino legifer alter habitavit

Mirum abstinentiae fama quam notavis Cuius res a nomine nunquam obliquavit Benedictum patria lingua nominavit.

Moysi tunc similis fuit in splendore Regem regum omnium videas in decore Hoc emenso stadio simul et labore Cum salutis gaudia sumpsit pro dolore. Mons Casinus inbilet tanto sub Patrono Duodeno meruit qui sedere throno

Cuius diadematis rutilat in cono Lapis praestantissimus nullo carens bono. Legem Syna edidit Israhelitarum

De Casino prodiit lex Coenobitarum, Ad perfectum neminem prima duxit quarum Aurea posterior regia dat earum.

Si serba pure in questo secolo in Monte Casino una maniera migliore di verseggiare con certe arguzie, e giuochetti marzialeschi. Eccone un saggio del monaco Savino, che fiori dal 986 al 996.

<sup>(1)</sup> Si allude a Monte Casino, dominato dalla montagna di Caria.

Laudibus esimiis resonet nunc organa mentis
Orbis ubique tonet laudibus ezimiis.
Festivitas celebris haec est super aethera Sanctis
Cactibus Angelicis festivitas celebris.
Rex pius, ut decuit, matrem super astra locavis

Et dominam statuit Rex pius, ut decuit.

### SECOLO XI.

(H) Saggio dell'Inno di Landonolfo dal Cod. 47. fol. 22.

Ecce Casinus abbundat eis Mons venerabilis Aula Dei Mons Sion altera dux fidei Mons ubi jura Deus populo Scripta suo tribuit digito. Tu sapientia summa patris . Qui dubie sine cuncta sapis Da facies ut amaena loci . Huins ut est referatur co. Quod tibi complaceat studio. Scire volentibus hoc animus Fert modo dicere num aliquem In bonitate tua remanet Qui famulantibus hic merita Multiplici pietate paras. Italiae iacet in gremio Montibus obsita planities: Pampinus hanc viridis decorat, Est nemorosa parum ; sed aquis . Fructibus et variis celebris.

Rebus in omnibus haec locuples Indigenis; sed et hospitibus Est locupletior : hinc et enim Est iter Urbis Apostolicae Totius Orbis adhuc dominae. Collibus eius oliva decens, Cedrus , et alta cupressus inest , Caelera partibus ruboria; In sua Lyris amoena ruens, Et rigat, atque rigando fovet. Mons ibi Caria nomen habens (1) Omnibus eminet; ipse quidem Pectore moenia prisca nimis Pertulit, in quibus ara fuit, Qua perhibetur Apollo coli. Hic Pater ante monasterium Constituit Benedictus, habens Pignora luminis aetherei, Plebs quibus inscia, demoniacis Eriperetur ab opprobriis (2). Sed PATRIS OMNIPOTENTIS idem Iudicio ruit (3) eximie Postque refulsit , et hinc cecidit ;

Inde domus renovata, diu Mansit, in his quoque temporibus.

<sup>(1)</sup> La montagna di Caria è altissima, e domina quella di Monte Casino. Fu così delta corrottamente da Claria, cioè mons Clarus , dal tempio di Apollo , che denominavasi Clarius.

<sup>(2)</sup> Allude all'idolatria sharbicata in quei luoghi da S. Be-

ned etto. (3) Allude alfa distruzione fatta dei Longobardi, sotto Zotone ; alla repristinazione di Petronace , alla rovina prodolta dai saraceni , e muoya fabbricazione dell' Ab. Giovanni.

Quod bene condita non fuerat, Casibus agnita signa dabat; Materia lubricabat, et ars: Cella nec una monasterii Officiis erat apta suis. At Patris omnia consilio, Hoc dare carmine quem nequeo Diruta rite fuere solo, Sunt modo cuius et arbitrio, Lumine praedita continuo. Nomen, ad hoc operantis opus. Nec reticere valet penitus , Nominis usus, et ut propriis Postulat . anterior poterit Sillaba longa, brevis fieri. Ergo licebit et expedit hic Nomen inesse Desiderii Qui dedit, o Benedicte, tibi Tam praetiosa domicilii Praemia, ductus amore tui. Marmoreo foris est lapide , Intus et ecclesiae paries Splendidus, hic tamen haud facile Ducta labore vel arte rudi Omnis ab urbe columna fuit. Undique caetera lata loci Pondere prae nimio pretii Empla fuere ; nec Hesperiae Sufficient satis artifices ,

Thracia, merce locatur ad haec (4).
Hic labor in vitrea potius
Materia datur eximius;
Nam variata coloribus haec,
Sic hominis decorat speciem,
Non sit ut alter in effigie (5).
Lustra decem novies redeunt,
Quo patet esse laboris opus
Istius, urbibus Italiae
Illicitum, peregrina diu
Res, modo nostra sed efficitur (6).

Hic alabastra nitere lapis Porfideus, viridisque facit, His preconissa pavita simul, Sic marmora conveniunt;

Ut labor hic mare sit vitreum (7).

Tanta decoris in hoc rutilat Gloria, Roma quod ipsa sua, Pluris, ut existimo non faciat: Sic quoque vota Desiderii

Convaluere benigna Patris. Aurea vasa, vel alterius Ponderis ingenui potius, Gemma quibus praetiosa nimis Enitet, aut micat, aut rutilat,

Hic ope contulit innumera.

<sup>(4)</sup> Allude agli Artefici fatti venire da Costantinopoli.

<sup>(5)</sup> Allude ai musaici, e alle pitture fatta fare dall'Ab.

<sup>(6)</sup> Allude alle arti perdute in Italia, ed in quel rincontre pepristinate nei nostri luoghi dall' Ab. Desiderio.

<sup>(7)</sup> Allude ai pavimenti di opera quadrataria,

In easulis, trabeisque stolis
Maximus est numerus pretii,
Ara grisea labore suo
Plus pretiosa refulgat; et es
Carius exuperant bifores.
Omnia pene quibus locus hic
Condecoratur, et est celebris,
Sponte pia Pater ipse dedit;
Sunt nova, sunt bona, sunt solida,
Ad sua digne stant officia.

Quis meliora, Casine, tuis
Maenia porticibus statuit?
Aurea non domus ipsa Cyri
Non Salomonis opus valuit
Sedibus hisce rutilare magis.
Atria Iustiniana situm
Hunc sibi diligerent, satius
Est tibi grande nimis meritum:
Fertur ubique aelhere, tuum
Sanciius esse domicilium.

Cantica conficis angelicis
Consona vocibus, alque modis:
Corde videris, et ore Deum
Poscere continuis precibus,
Crimins pro populi potius.

# Altro Saggio dello stesso Secolo XI trascritto dal Codice 294.

Qui cupis esse bonus, et vitam quaeris honestam Qui cupis esse bonus, et vis discernere verum Ut mortis socium, sic mordax effuge vinum Nulla febris hominum major quam viteus humor Immodice sumptus vincit lethale venenum Sontior est igni viros, consontior angue Quantum vino nocent, non tantum viscera laedit Inde tremor in membris, inde est oblivo mentis Egressus poplite nutans, et visio fallas Surdescunt aures, balbutit denique lingua Perpens eloquium profundit semilatratum Dic mihi, dic ebrie vivis, an morte gravaris? Pallidus ecce iaces, ecce aegra mente quiescis Aegre habes oculos lethali pondere clausos. Non bona, non mala, non dura, non mollia sentis Hoc tantum distas a fati morte veraci Quod . . . . . miseros . . . . sol . . . . pungit. Continuano in questo Secolo XI le composizioni

Continuano in questo Secolo XI le composizioni metriche rimate. Eccone una di *Pietro Diacono* estratta dal Codice 449.

Si cecinit Synai, mons qui legem dedit olim, Quod periisse tamen sua munia credere nolim.

Regula namque manet dígilis descripta sacratis

Tradita discipulis Mauro, Placido qui beatis.

Si Rex Antiochus ex auro vendidit aram

Lege labore novo Machabeus restruet aram.

Lator ait legis nobis praesentior adsum

Post mortem quod nunc dicam clamantibus adsum

### 184 Secoro XII.

Inni di Poesia rimata, assai deboli, estratti dal Codice 412, di Rainaldo, Abbate di Monte Casino dal 1137 al 1166, in lode di S. Placido.

# Ympnus ad Vesperas.

O Casinensis eloria Perpes eius victoria Tua digna memoria Gesta narrat ystoria. Romanis ortum Regibus Omnipotentis legibus In Benedicti gregibus Educatum te legimus Coruscas mirabilibus Magnis, alque nobilibus Favens miserabilibus Quo quò debilibus Post varia supplicia Tormenta multiplicia Tua membra patricia Ostenduntur vicericia Angelorum sit socius Ense truncatus ocius Coelum scandis velocius Intende nostris vocibus. Placide Vir egregie Martyr , fortis , et regie Nos fragiles ne despice Sed protegendo respice.

Vita salus ingenito
Potestas unigenito
Flamini perpetuitas
Sit trina una deitas
Amen.

Ad Noc. Ympnus

Qui casinum excolitis Et Placidum recolitis Nos totum quod incolitis Fuit quem colitis. Exultate, et lactamini Gaudete, et gratulamini Hunc sanctum veneramini Per quem, et coronamini. Stirpe natus Octavia Cum fratribus, e Flavia Sprevit mundi suavia Coeli . . . . . Benedictus hunc docuit Et Christum sequi monuit Hostis istis non nocuit Nec traxit ad quem voluit. Sub tali magisterio Hoc vixit monasterio Annis minus decennio Coeli dignus rependio. Centenis signis claruit Et quis esset apparuit Gratulatur Sicilia Cernendo mirabilia.

#### 186

# Ad Laudes Ympnus.

Captus ab infidelibus Cum pluribus fidelibus Ut vir fortissimus Vera fide firmissimus: Excruciandi genera Cogitantur innumera Diebus septem septies Paenarum fit congeries. Fractis maxillis dentibus Fit stupor magnis gentibus Sine lingua laus resonat Et Christi nomen intenat. Ense capud absciditur Et regnum sic acquiritur Victorinus Euticius Fratri junguntur citius. Conducuntur ad gaudia Donatus , Faustus , Flavia Cum ter denis occiditur Firmatus his adicitur. Interfectores impii Paenas dant homioidii Nam submerguntur fluctibus Usi sceleris fructibus. Placide martyr optime Cum sociis optine Ut Casinensis concto Gaeli fruatur solio.

Pairi patrisque Famini
Sit procedenti Flamini
Virtus, decus, potentia
In secula permanentia
Amen.

#### SECOLO XIII.

Estratto dal codice 368, composizione del monace Cassinese Pietro Remense.

Petre quid est mundus? curarum siebile pondus:
Petre quid est venter? pellis mendica frequenter:
Petre quid est panis? sine vino victus inanis:
Petre quid est vinum? liquor optimus ante caminum:
Petre quid est pratum? locus aptus ad otia vaium:
Tam cito, tam subilo cum tu Petre versisfecris,
Vermibus esse cibus, reminiscere, cum morieris:
Vermiculos post versiculos in sine sequeris,
Postquam suos versus vermiculosus eris.

Dal codice 238 dello stesso secolo, di Rufino monaco di Monte Casino.

Faemina res fragilis, nunquam sine crimine costans, Nunquam sponte sua desinit esse nocens.

Altro saggio dello stesso secolo, estratto da altro codice di Monte Casino.

Non homines census, nee clarum nomen avorum, Sed probitas magnos, ingeniumque facit: Longius enim curis vitiatum corpus amaris, Non patitur vires languor tabere suas.

| Dii sibi dent animos a te, nam caetera sumo    |
|------------------------------------------------|
| Cor: fugit interdam templi violator ad aram    |
| Nec ferret, offensi numinis horret ope.        |
| Tuta petant alii fortuna miserrima tuta est,   |
| Nam timor eventus deterioris abest.            |
| Qui rapitur fatis, nil praeter fata requirit,  |
| Porrigit ad spinas, duraque saxa manum:        |
| Accipitremque timens, pennis trepidantibus al  |
| Ardet ad humanos fessa venire sinus.           |
| Nec se vieino dubitat commictere tecto,        |
| Quae fugit infestos territa cerva lupos.       |
| Illud amicitiae quondam venerabile nomen       |
| Prostat, et in quaestu pro meretrice sedet :   |
| Diligitur nemo, nisi cui fortuna secunda est   |
| Quae simul intonuit, prospera cuncta fuga      |
| En ego non paucis quondam munitus amicis       |
| Dum flavit ventis aura secunda meis:           |
| Ut fera nimboso timuerunt aequora vento,       |
| In mediis lacera nave relinquor ego.           |
| Qui semel est laesus fallaci piscis ab hamo,   |
| Omnibus unca cibis ora subesse putat.          |
| Regia crede mihi . res est succurrere lansis . |

Conspicitur nunquam meliora potentia causa, Quam quotiens vanas non sinit esse preces.

# SECOLO XIV.

Saggio di poesia di questo secolo estratto dal codice 449.

Signa Reguardati Probrii felicia: campus
Extollit rubricans, candidus atque leo.
Ex quo par Mosi Benedictus nascitur almus,
Pro quo totus ovat mundus, et astra simul.
Undique conspicuum titulis, hunc lilia palmae
Efficiunt: baculus, candida serta virum.
Martyra namque decent palmae: fertilia virgo,

Martyra namque aecent patmae : fertita virg Abbati baculus : candida serta Jovi.

Altro Saggio di questo secolo preso dal cod. 273.

Laus tibi sit Christe, quoniam liber explicit iste Libro finito sit laus gloria Christo. Qui scripsil, scribat, semperque Domino vivat. Qui scribere nescit, nullum putat esse laborem: Tres digiti scribunt, caetera membra gaudent.

Saggio di poesia del secolo XV, estratto dal codice 72, scritto nel 1429 per ordine dell' Abbate Pirro Tomacelli:

Non sine calcaribus vult currere saepe caballus, Nec sine verberibus discere vult discipulus. Tres infelices in mundo dicimus esse: Infelix, qui pauca sapit, spernitque doceri; Infelix, qui recta sapit, et operatur inique; Infelix, cuius nulli sapienția prodest. Ingenium, mores, fumam, et corpus, honores, Tot perdit vere bona clericus in muliere. Non est in speculo res, qui spectatur in illo ... imminet, et non est in muliere fides. Nonne vides, quam curta fides manet in muliere, Crede mihi , si credis ei , tu decipieris Non dabit illa fidem tibi , quam violabit , et idem Dum tibi ter jurat , quod te super omnia curat , Aspice quod jurat quam parvo tempore durat. Postquam discedas, et eam fidem bene credas: Attribuens munus si tunc accesserit unus Turpus , vel luscus , vel toto corpore fuscus ; Hunc tibi praeponit , si maxima munera vehit. Nullus ei carus , nisi qui ferre non sit avarus; Nam fidem servare quidem nescit femina nulla: Ergo cave, ne sic plane capiaris ab illa. Femina fallere, falsaque dicere quando cavebit; Nam cava piscibus , et mare fluctibus ante carebit ; Femina falsa nimis premitur qua quisque ruinis, Lingua meretricum pejus est quam vulnus iniquum . Mitia dat verba mulier pro laude superba. Femina vas Satanae, rosa fetens, dulce venenum: Semper prona rei quoque prohibetur ei Femina tristatur, si noxia non operatur: Tunc bene laetatur, quando ei nocere datur; Si Loth , Sansonem , si David , si Salomonem Femina decepit, quis modo tutus erit? Femina res ficta, res subdola, res maledicta: Tartarus, vulva, solum, nunquam satiantur, et ignis. Dives eram dudum, fecerunt me tria nudum: Alea, vina, venus, tribus his sum factus egenus. Nil mulier bona melius, nil carius unquam: Nil mulier mala peius, et vilibus unquam,

Praebens sub mellis dulcedine poeula fellis; Cum verbis blandis, fallacibus, aque nefandis Illaqueat stultos, trahit ad tartaru multos. Oderunt peccare bani virtutis amore, Oderunt peccare mali formidine paenae: Quem semel horrendis maculis infantia nigrat, Ad bene tergendum multa laborat aqua. Morbida facta pecus totum corrumpit evile; Ne maculet alias est removenda grege. Unde superbimus, cum res vilissima simus, Rex sumus, et simus ad terram terra redimus: Actibus, et verbis, o tu quicumque superbis, Hoo retine verbum, frangit Deus omne superbum.

#### SECOLO XVI.

Saggi di poesie del P. D. Giovanni Evangelista Mormile, estratto dal codice 680.

Elegia al cavaliere salernitano Galdi, suo amico. Majellae gelidas Galdi dubcissime rupes

Proh dolor! et sine me , rege jubente petis!

Tanta ne mendacis potuit fiducia linguae, Qualis in immiti praecipiente furor!

Qualis In infido Calabri simulatio vultu Ejus, et in socio sollicitante dolus?

Complicibus quaeve in reliquis efficta malignis

Pectora, tabifico cordaque farcta malo, etc.

Desinit.

Haec nos solatur : iuvat hostem temnere dirum, Nobis arma licet lucidiora gerat.

I tamen, o Galdi, sospes; fac tempore vivas Nestoreo, nostri nec memor esse sinas; Altro metro del Mormile allo stesso Galdi.

Est demum qualis mundus fuit antea, et idem Semper mundus crit, Galdi carissime, cunctas Si res àttendis nil sunt, nisi vincula dura, Et laquei, quos non poteris vitare latentes. Huc, illuc quocumque oculos convertis, ubique Percipies, aliud nil clam publiceve videbis, Quam fraudes; geste comprehendes hunc cito furem, Perbo illum versipellem, litesque serentem, etc.

Desinit.

Ac exempla tibl verissima, te quibus omnem
Informes vitam, vitiorum fere rejecta,
Virtues studeas imitasi cordis ab imo.

Ad Galdium Ode Dicol, Distr.

O dulcis omnibus, mihi sed dulcior,
O nostra spes potissima.
Solamen o cordis mei nigerimi
Portusque mentis naufragae.
Desinit.

Galdi minervae cultor, ac apollinis

Hortis dicate deprecor:

Vivas beatis laetus usque saeculis

Chari memor Morminis. ( sic in Codice. )

'Ad Benedictum dell' Uva Safficum ejusdem.

Pallida quicque bibis in pyrene Nectar, o vatum Benedicte splendor; Dum tuos legi modulos, salute laetor amici; Forte causaris, quatian! quod aegrae Te nimis curae, licet his velimus

Esse nos longe, tamen otiari non datur umquam:
Pace tu nostra potiore gaudes,

Nam minus tanto numero gravaris

Ipse multorum variis, sed arctor vivere votis, Herculis multi celebrant labores:

Otio multae periere gentes

Tu dignis simul Benedicte curis addere nostris, etc.

#### SECOLO XVII.

Di un monaco di Monte Casino anonimo.

#### Amori Jesu.

O amor, o pietas, nostris bene provida rebus,
O bonilas servi facta ministri tui.
O amor, o pietas, nostris male cognita saeclis,
O bonilas nostris nunc prope victa malis.

Quid tibi retribuam pro tanto munere servus?
Quidve boni Domino pauper, inopsque dabo?
Semper erit cordi tanti mihi muneris ardor,
Semper pro tanto munere servus ero.

Nec vivens, moriens, nec vita functus, amorix Possum continuo non memor esse tui. Expendam merito pro te cum corpore vitam, Quidquid et exterius corpus et intus habet. Cumque dispar sim, Jesu, totus amori

Nil, nisi me, possum tradere, dulcis amor.

Ecce tuis angor iam me transfundere paenis

ce tuis angor sam me transfundere paenis Sat mihi tu solus, quo sine cuncta nihil, etç.

# 194 Secolo XVIII.

Epigramma del P. D. Giuseppe Franchini in lode dell'opera del P. D. Cornelio Ceraso: Elogia monachorum Casinensium.

Mos fuit antiquis claris decorare tropheis Gesta virum., ut Tyro sumeret inde typum Regia struxerunt multi monumenta, putantes Forsan, mortales reddere busta Deos. Corpora busta servant, vitam dant, facta perennem; Domitur inculta fama , decusque pyra? Virtus, non lapides, tumulos attollere debet : Tot anni absumunt, illaque semper erit. Facta Casinatum hic proprio lineato colore Cernes, fucata laude, nec arte lita. Quos fato cessisse vides, nunc servat olympus, Gaude ; Pastoris signa sequentur oves. Vivere quos cernis reputes nec laude carere, Urnas virtutum nunc sibi quisque parat: Non lapides, sed facta haec his monumenta dedere; Disce hinc quid valeat nomen, odorque bonus : An non est merilis , ques marmore dignior urna?

Haec montes gignunt, illa sed astra decent.

# LA MUSICA STABILITA IN MONTE CASINO,

Quest' arte bella dovette dal Patriarca de' monaci di occidente stabilirsi in Monte Casino, affin di cantarsi degnamente i divini uffizi, e le lodi all' ALzussmo, e ai Santi suoi, e colà perennemente su coltivata in appresso. Ne recaremo le pruove di fatto, dopo di aver data un'idea della musica, che allora correva.

S. Agostino morto nel 430, vale a dire 50 anni prima della nascita di S. Benedetto, ci lasciò sei libri, che ci espongono la musica de'tempi suoi. In essi tratta per incidenza del metro, e di proposito del ritmo, con tanta precisione ed esattezza, che può giustamente anteporsi ad Aristide Quintiliano, a Bacchio, e a Marziano Cappella. Le idee, che il Santo Dottore ci dà dell'antico ritmo ci mettono alla portata di ben comprendere i mentovati più antichi scrittori. Nei primi cinque libri fa vedere, che a suoi tempi, i musici pratici poco curavano il ritmo, e nettampoco capivano le misure de' versi latini, su de' quali notavano il tempo. Nel sesto libro, che facilmente fu scritto in Milano nel 389, dimostra che la musica dee innalzare il cuore, e lo spirito ad un'armonia tutta celeste, e diviva (1).

<sup>()</sup> Egli in due luoghi dei salmi fa pur monzione dell'organo a vento ( he serviva per accompaghamento del cento ). Eu purola organo, si dice, è il nome generico di tutta gli stromenti della muzica; ma dicesi propriamente organo quello stromento, il quale siana, mediante il fatod dato dai namilio. I greci a dinotur questo hanno un'nome puriteolare, ma ilatun, secondo l'uto comune, il chianumo organo.

Cassiodoro nato l'anno 472 in Squillace, nella Calabria, morto centenario nel 575, dopo di aver servito in Roma nella corte dagli Ostrogoti Teodorico, e Vittige, nel 542, avansato di età, si ritiro nella sua patria, ove fabbricò un monastero sotto la regola di S. Benedetto , come pruova il P. Garezio. Secondo l'istituto benedettino arricchi quel luogo di una gran biblioteca, e mise in voga la musica. Egli nelle sue Istituzioni delle divine, ed umane cose (2), tratta delle sette discipline, e parlando della musica dice, che aveva nella sua biblioteca in Roma alcuni libri, intorno a quest arte, composti da Albino, uomo proconsolare, che fu il primo dei latini a scrivere in musica : ch'eransi smarriti nell'incursione de' barbari : che dal suo amico Muziano avea fatta recare in latino dal greco l'opera di Gaudenzio. Da quindi un compendio di musica, in cui voleva assolutamente. che fossero i suoi monaci istituiti , come quella , che richiamava i loro sensi alla considerazione delle cose divine, e raddolciva gli orecchi con la modolazione. Cassiodoro ci dà l'idea di alcuni accidenti, ossian modi della musica greca, adottata dai romani. Darius prudentiae largitor est, et castitatis effector to Phrygius pugnas excitat , votum furioris inflammat : deolius animi tempestates tranquillat, intellectum obtusis acuit, et terreno desiderio gravatis, coelestium appetentiam inducit, bonorum operator eximius (3).

<sup>(2)</sup> Cap. V. p. 588.

<sup>(3)</sup> Ved. il a Vol. delle Belle Arti dell'autore p 92 , not. (15)

Tal era lo stato, e tali erano le idee sulla musica, di tempo in cui S. Benedetto formo la sua regola. In essa ordino espressamente, che tutti imonaci dovessero salmeggiare (4). Riflette il eelebre P. Martini (5), che per cautarsi i salmi, dovea praticarsi il medesimo tuono di voce, e che doveano intuonare il canto de salmi quei soli, alla di cui voce es i potesse unire la voce degli altri monaci, e de giovanetti. Soggiunge lo stesso filarmonico, che le intuonazioni dei salmi praticate nei primi cinque secoli della chiesa, furono adottate dal Patriarca, e costantemente di poi ritenute ne monasteri dell'orgidine suo.

I Greet per esprimere i vari, suoni si valsero delle lettere dell'alfabeto, il quale uso fu seguito ancor da romani, che appresero dai greet. S. Gregorio, al riferire di Antimo Liberati sostitui ai greet caratteri sette lettere latine; da lui dette Gregoriano

<sup>(4)</sup> Dal cap. 8. a 20 espone tutto l'ordine della salmodia a Nel cap. 9. si prescrive cantarsi tre responsor, e qui si fa mensione del cantore. Nel cap. 14, si parla della misura o sia della modolazione, e del emtore. Nel cap. 27, si dispone cantarsi il vespro colla modolazione di quattro salma. Mel cap. 38. si estima cantarsi da quei monocci, i quali edificano gli uditori. E dinalmente nel cap. 48 si dice cantare nutem mon pruesumat, nitsi qui potest ipsum officium implere, ut aedificentur audione tes. Fu in cogni tempo contume de Beadedtini di lodare IDDIO colla poesia, e colla munica. E. Pietro, monaco benedettino Ab. di Cluni nel 1156 esrisso su, libra circa la Igdi di DIO, merca i cantici, e gli stromenti di musica.

<sup>(5)</sup> Istor, della Musica tom. I. p. 366, Bologna 1757

A, B, C, D, E, F, G, da replicarsi secondo il bisogno, a fianco dei cantici, ora majuscole per l'ordine grave, ed ora minuscole per l'ordine acuto, e si stendevano sino a 15 corde, secondo il sistema de' Greci (6). Questo costume vedesi eseguito negli antichi antifonari di Moute Casino.

Spesso accade di trovare, in quei primi tempi, monaci cassinesi compositori non solo d'inni, e di altre sacre canzone, ma benanche di ritmi da cantarsi in lode della Divinita', e de' Santi. Il Du-Cange, sull'autorità di Mario Vittorino reca questa definizione del ritmo : Rythmus est pedum , temporumque iunclura velox, divisa in arsi vel thesi ; vel tempus , quo syllabas metimur . . . Differt autem rythmus a metro, quod metrum in verbis, rythmus in modulatione, ac motu corporis sit. Dunque quei tali monaci compositori de' ritmi, non solo eran poeti, ma anche musici. L'inno e ritmo composto da Paolo Diacono, da cantarsi nella festività di S. Giov. Battista, dovette in Monte Casino mettersi in musica dallo stesso, o pure da qualche altro monaco, così:

| Ut-queant laxis  | Fa-muli tuorum     |  |  |  |
|------------------|--------------------|--|--|--|
| Re-sonare fibris | Sol-ve polluti     |  |  |  |
| Mi-ra gestorum   | La-bii reatum, ec. |  |  |  |

Posteriormente Guidone di Arezzo, monaco benedettino della Pomposa, nel Ferrarese, alle sei let-

<sup>(6)</sup> Close. latin. tom. v. p. 256 , Paris 1732 in f.

tere dell'alfaheto romano, colle quali venivano indicati i tuoni delle prime sillabe dei sei emistici di detto inno, sostituì a dirittura le dette sei prime sillabe o note UT, RE, MI, FA, SOL, LA.

Ma cou maggiore verosimiglianza si crede, che tal cambiamento fosse accaduto molto prima. Infatți nel codice ms. di Giovanni sacerdote del X secolo, che tratta di musica teoretica e pratica, si trovano questi esempj.

|   |              | <b>A</b> | Δ        |          |   | P |  |
|---|--------------|----------|----------|----------|---|---|--|
| u |              | G        | G        |          |   |   |  |
| 0 | F            |          | F        |          |   |   |  |
| i | E            | E        |          |          |   |   |  |
| e | D            | D        |          |          |   |   |  |
| A | C            |          |          | C        |   |   |  |
|   | In ci pe si  | potes pe | rlice qu | od vo le | s | • |  |
| u |              |          |          | G G      |   |   |  |
| • | F            |          | F        | F        |   |   |  |
| i |              |          | E        |          |   |   |  |
| e | D            | DІ       | )        |          |   |   |  |
| a | C            | C .      |          |          |   |   |  |
|   | Sancte Jo an | nes me   | rito rum | tue      |   |   |  |
| u | G            |          |          |          |   |   |  |
| 0 | F            |          | F        |          |   |   |  |
| i | E            |          | E        | ,        |   | × |  |
| e |              | D D      |          | D        | D | D |  |
| a | C            |          |          | C        |   |   |  |
|   |              |          |          |          |   |   |  |

o digne

rum copias aeque

Spiegazione del solfeggio in lettere.

SPIEGAZIONE.

do re fa remire rere do re mimi mi fa sol

SPIEGAZIONE.

mire mi do re

(I) Origine della poesia Italiana in Monte Casino, e suoi progressi.

Le nazioni settentrionali, che scossero l'impero romano, e lo divisero in braui, recarono nel mezzo giorno di Europa, dall'estremità del Portogallo sino alla Calabria, e alla Sicilia il loro linguaggio teutonico, o celtico, che misto col latino, diede origine alle lingue, che furon chiamate romane, romantiche, e romanze. La diversità delle razze di quegli occupatori, la diversità de' tempi delle occupazioni, ed altre circostanze particolari formarono la differenza, che si osserva fra il portoghese, lo spagnuolo, il provenzale, il francese, e l'italiano, e i particolari dialetti di ciascheduna lingua. Quindi il fondo di esse è latino, e la forma spesse volte è barbara.

Ma nei luoghi meridionali d'Italia, che compongono il nostro reguo, si osserva un altro mescuglio. Nell'attochè buona porzione delle nostre regioni era soggetta ai Longobardi di Benevento, tutto il resto, e precisamente le città marittime venivan governate dagl'imperadori greci di Costantinopoli: greche erano le leggi, e le decisioni de' magistrati; e greco era il dialetto del popolo. Ecco perchè il nostro dialetto diversifica dagli altri d' Italia.

Nelle sponde del Liri, dalla sua sorgente sino a che si gitta nel mediterraneo, moltissime parole del popol basso si riconoscono tutt'ora figlie del latino. Nell'estensione delle terre tra Isernia, Bojano, e Sepino, si osserva ancora un certo che più del teutonico, per la dimora dei Bulgari situati colà da Romaldo Duca di Benevento. In Gaeta, Napoli, Sprrento, nella Calabria, e in alcuni luoghi della Puglia appare un dialetto latino generalmente na fondo, di forma barbara, che più o meno si accosta alla desinenza greca, perchè questi luoghi furono abitati più tempo dai greci.

Subito che i principi Longobardi di Benevento, di Capoa, e di Salerno, ebbero consolidata la loro dominazione, rinata la tranquillità pubblica, e privata, si vide il commercio a poco a poco fiorire. Allora nel X, ed XI secolo cominciò la lingua nascente a farsi sentire con una certa uniformità. L'abbate Gattola (Acc. cap.1, p. 68) reca le deposizioni fatte nel mese di Marzo del 960 innanzi di Arechiso giudice di Capoa a favore del monastero di Monte Casino dal chierico e monaco Mario, dal diacono Teodemando, e dal laico Radelgiso: Sao, Ke, Kelleterre fini que Ki contenene trenta anni le possette parte S. Benedicti.

Erano già sorte le latine metriche composizioni rimate, siccome si è veduto. Allora fu facile di applicare le stesse rime alle composizioni della nascente nostra lingua volgare. Una di esse si conserva nel Codice n. 552 dell' archivio di Monte Casino, che giusta le osservazioni del P. Federici ( degli antichi Duchi di Gaeta pag. 125. Napoli 1791 in 4) porta l'epoca del 1070. Questa poetica composizione in lingua volgare è lavoro di Giovanni oriundo da Troja in Puglia, monaco, e sacerdote di Monte Casino. Essa a parere del Federici, giudice competente, è la più antica in questo genere; giacche il Cre-

scimbeni (Commentario su la storia della volgar poesia lib.1, n.1) appena nè potè trovare un'altra del 1184. Ecco la composizione, nella quale pare che venga rapportato un dialogo fra S. Benedetto, e S. Basilio.

Eo sinjuri seo fabello

Lo bostru audire compello De questa bita interpello Et dellaltra bene spello. PoiKe un altu men castello Ad altri bia renubello Et me becendo flagello Et arde la candela sebe libera Et altri mustra la bia dellibera. Et eo sence abbengo culpa lactio Portebe luminaria factio Tutta bia mende abbibactio Eddiconde quello Ke sactio Colla scriptura beneplactio. Ajo nova dicta per fegura Ke da materia nosse trasfegura Et collaltra bene saffigura.

La fegura de splanare
Capò i lo bollo pria mustrare
Ai dunque pentia nullomo fare
Questa bita regnare
Deducere de portare
Morte non guita gustare
Cum qua de questa sia pare
Ma tantu quistu mundu é gaudchele
Ke lunu, et laltru face mescredebele.

Ergo ponete la mente La scrittura come sente Calasse mosse doriente Uno magnu vir prudente Et un altru doccidente Fore junti nalbascente Addemantaru se presente Ambo addemandaru de nubelle Lunu et laltru di cuse nubelle Quillu doriente pria Alctia locclu sillu spia Addemandanla tuttabia Come era come gia Frate meu da quillo mundu bengo Loco solo et ibi me combengo. Quillu auditu stu respusu Cosci bonu damorusu Dice Frate sedilusu Non te paira despectusu Ca multu fora colelusu Tia fabellare ad usu Hodie mai plu non andare Catte bollo multu addemandare Semme dingi commandare Bolectie audire nubelle Desse toe dulci fabelle Onde sapientia spelle Et dellaltra bene spelle Certe crede tello frate Ca tutte beritate Una caosa medicate

Dessa bostra dignitate Poikentale destruttu state Quale bita bui menate? Oue bidande manducate? Abete bidande coscì amoruse Come queste nostre sapuruse? Ehi parabola dissensata Quantu mae fui trobata Obe belli nai nucata Tia bidanda scelerata Obe lai assimilata Bidanda bemo purgata Da Benetiu preparata Perfetta binia plantata De tuttu tempu fructata. En qualupque caosa delectamo Quella binia la trobamo Eppure de bedere ni satiamo-Ergo non mandicate Non credo che bene curate Ho Ke innube ne manduca Non satio comunque sededuca Ninguale vita se conduca Dunqua mere scoltare Die quante bollo mustrare Se tu sai iudicare Tebe stissu metto collaudare Credi non me betare Lo mello cittendepare Ho Ki fame unqua non sente Et non è sitiente

Que da besoniu tebe saccente De mandicare de bibere niente PoiKe ntauta gloria sedete Et rhulla necessu nabete Ma quantunque dum petete Tuttu lombalia tenete En quella forma hui gaudete Angeli de celu sete.

Saggio del secolo XII.

Versi italiani di altro monaco Anonimo cassinese, estratti dal Cod. 321.

Et in quiste mundu chi non ave moneta Non eve tenuto ne savio, ne saputo Ello patre nostro non eve creduto, Sebene fosse filosofo, et poeta Per un asino eve tenuto....

Saggio del secolo XIII.

Versi italiani di altro monaco Anonimo di Monte Casino del 1241, estratti dal Cod. 319.

Grave in noia, ove nulo remedio
De desfarla fa l'om sempre dolente
E tute ore lo fa stare in gran tedio
Pensa, e sospira, e plange gravemente
Chi ne altrove credo, che sia incendio
Che'si affiiga, ne si struga la mente
Chi nol provase, o nol savese da Dio
Omni intelecto ge sapria niente.

Altri versi di circa la stessa epoca:

Dise'l proverbio de li nostri antici
Tu non sai, que te avegna in chi a la morte
Perhò prega sempre l'alta posanza
Che te secora, e large tanto juisi
Che te defenda da l'aspera sorte
La quale non ha in si iustizia, ne bolanza.

Secolo XIII, o nel principio del XIV.

(K) Terzine in lode di S. Benedetto, sul modo di Dante, credute anteriori all'epoca di quel poetu, estratte dal Cod. 502, coll'ortografia, come sono scritte.

Le basse forze agloriosa impresa cercan forse hogi invan portar vittoria fede lamente a tanto errore lia presa Non mundan pompa human triumpho o boria per mostrar poi lacquistato vexillo strenge avoler dete narrar la gloria Non come già Sciplon, Cesar, Camillo per dar triumpho al Capitolio eterno linclita vita tua con penna stillo Non per voltare il sanguinoso perno della cota fallace ate me giro ma per far noto umbel pensier superno Et se più che non può lorrbo mio tiro e che chi puo mi da lontano il segno tal che di non condur temo et sospiro Ola tu ch in vita fusti dal ciel degno et che del nostro cor penitu el zelo tempra che gionger possa il dardo al segno Fidasi el corinel tuo sovente velo et sotto lombra tua sol si reposa sprezando iventi, el minazar del cielo

Non sdegnar di forzar lalma bramosa in tua laude cantar : ma insieme accogle la voce humil tremante et pavorosa

O causa o fin de tutte le mie vogle porge la mano aquel dolce pensiero che vive sol di color dele tue fogle

Placido rende al bel monte il sentiero tal ch colui che ale tue laude spira dir possa che giamai non fu severo Tempra le corde ala rustica lyra

che non basta il favor d'Apollo el fonte a chi sol dir dete pensa o respira

O regia gloria o fundator del monto dove si principia lalta militia ardita ormai la vergognosa fronte Voto son dui alor pien di pignitia

et se pur tanta impresa albumer getto obedientia e sol : non , e malitia.

Dunq se aquel tha talopra mha stretto ti piace il premio dar governo et reggio la penna : El stil lingegno et lintelletto Vedo ch tal pensier disperso il gregio

et mancar se non vien tu per pastore carita, devotione, arbitrio, et leggie.

Si ch infiamma tal pensier disperso tal fervore che chi del tuo bel nome allombra sede tener possa leffetto: et tu lhonore Et se tua vita humano ingegno excedente supplir puo di colui ch ate mi guida de supplir puo di colui ch ate mi guida de se se pieta adonq et fede in ciel si annida non fien per la dambe dui butate invano lachryme, devotion, sospiri, et strida Pero regge tu el cor, regge la mano chal primo assalto in le tue laude resta stamo: afflitto in timor: pavido: e vano Piglo la penna in man, quassata et mesta dubia ancor di restar stanca nel corso sel tuo spirto vigor spesso non presta et cavi a suoi corser di bocha el morso.

Saggio della stessa epoca.

Sonetto estratto dallo stesso Cod.

Se allor quando li spirti uniti al cielo Sol contemplando leti illor factore Sidava spesso il spirte allor, che fore Rompeva a tutti de ignorantia il velo Non si debba admirar nixun chel zelo E quel che da del spirto il furore Che sel fusse hoggi ancor devote el core Non negarebbe il suo soccorso el cielo Vedi di rozo stil: rozo intellecto Privo dogni virtu: quante auree prede Per me reporta el suo devoto pecto Piglirai leto il don chel ciel ti diede Opra non mia, che sol fact han leffecto Carità, devotion: costantia: e fede.

Saggio di un' Ottava della stessa epoca.

Scioglieva sotto la terra i spirti eletti:
La terra, e londe esercitava celere
Con laspro suo labor erano i petti
Congiouti in carita, qual nulla vellere
Pote gia mai, tant'eran nodi stretti:
Dall'aria i spirti era potente a pellere;
Il sen del Padre con sospir ferivano,
Et laghrime spargend'il ciel rapivano.

## Saggio del secolo XVI.

Prime stanze delle Vergini prudenti, poemetti del P. D. Benedetto dell' Uva morto nel 1563, in tempo che Torquato Tasso avea anni 19.

#### Martirio di S. Agata.

Foco d'amor, che vita infondi a quanto
Qui nel Mondo trà noi si move, e spira,
Foco, ond'ha luce il Sol, di stelle il manto
Lo ciel, che a nostro hen dispiega, e gira,
Se i rari doni, e le tue glorie cauto,
Muovi tu la mia lingua, e tu m' ispira
Che io dica, come invitta alma sì renda,
Cui del tuo santo ardor favilla accenda.

#### Martirio di S. Lucia.

Tu che a miei versi sei nobil soggetto
Lucia, chiara del ciel luce sarai,
Ogn'altro carme, che può dar diletto
Ad ociosi, e divulgato assai,
A chi noto non è da chi non letto
Amor col fuoco, e con gli strali homai?
Chi non sa l'opre de' guerrier di Marte,
Ch'empion di sogni le moderne carte?

## Martirio di S. Agnese.

Poi che detto ho del gemino valore, Ch'i bianchi gigli di Sicilia nostra, Felice Donna, il cui chiaro splendore Toglie tutto il suo fosco a l'età nostra, Sovvienmi dirvi ( anzi l'avea nel core ) D'una, a cui patria fu la patria vostra, Io canterò come morisse Agnese:

D'ascoltar questo ancor siate cortese.

## Martirio di S. Giustina.

Hor io vengo a cantar la nobil morte

D'una, che da Giustizia il nome prese,

E ben le venne un si bel nome in sorte,

Che sol' al giusto, e all' onesto attese:

Invoco lei, che rime belle, e scorte

M'impetri come fu sempre cortese:

Ella aiti l'ingegno, ella mi doni,

Che con qualche eccellenza io ne ragioni.

Martirio di S. Caterina.

Mi rena a dir de l'honorata palma
Di Caterina, estrema mia fatica.
Leggi ancor questa parte o felice alma,
Alma di Cristo, e di virtude amica,
Certo agl'homeri miei troppo gran salma,
Ma tua somma pietà vuol, che io ne dica:
Hor incomincio. E che io mi fidi è degno
Più nel comando tuo, che nel mio ingegno.

(L) Dalle opere manoscritte del P. Leonardo deglit Oddi da Perugia monaco di Monte Casino, egloga inedita in lode del Monastero.

#### FAUSTUS, ET CORIDON.

Fig. Fave, quibus degit gens haec regionibus orbis?

Conto. Est locus, astriferos tellus quo aprutia montes

Porrigit, et vario perlambit culmine caelum,

Latinos inter saltus, camposq. Falerni:

Illic mons gelidum boreae porrectus in axem

Tollitur, et multis consurgit ad aetera saxis.

Huic prius antiquum concessit Heraclea nomen,

Inde Forum vetus, hine obscuro Casca vocatus

Nomine, nunc italo notus sermone Casinus.

Illic secura pascunt sub pace capellae:

Pastores nullos novere haec culmina fures,

Fallacesve lupos: amor insatiatus habendi

Omnis abest: nulla hos districti vindicis ira

Corripit, aut meritae tradunt sub tartara poenae;

Donners Lineagle

Inscia poenarum sic gens, meritique flagelli Est etiam, insontes sic non vindicta Tonantis Semper dira pios cruciat, semperque fatigat.

- F. Quo superare modo sacrati septa Casini a Possum ego, vel campis, Coridon, me inferre beatis? Namque casineos tantus sub pectore montes Visendi succensus amor, sacrosque recessus, Quod patriis ultro laribus, sociisque relictis Ibo, nec ipsa senis tardabit cura parentis.
- C. Felices superare lares, si tanta cupido est,
  Pastorum princeps tibi parthenopeus in istis
  Quaerendus sylvis, solus te ducere ad altum
  Ipse potest montem; nec tempora idonea differ:
  Hic modo pastorum, multa comitante caterva,
  Ad sacros parat ire locos, ut corpore praessus
  Ipse aliud caris numen pastoribus adsit,
  Et regat auxilio pecudes, monitisque beatis,
  Et quas a summo Rectore regendas
  Ducat ad aetherii felix habitacula regni.
- F. Sint tibi Dii faciles, atque ad tua vota secundi: Per sylvas, per rura procul, te moxime quaeram, Parthenopeae meae requies secura juventae: Tuque vale, Coridon, pecudes, atque ipsa relinquo Cum stabulis armenta tibi; jam septa Casini, Sacratumque pelo, tanto sub Praeside montem.

Altra Egloga inedita dello stesso P. Oddi in Iode del Monistero di Monte Casino.

#### MYRTALUS, ET TITIRUS.

MYRT. Funde Casineas mecum o mea phistula laudes. Funde, nec impediant raucae ad modulamina voces, Et sonus inculto demissus ab ore canentis. Nam neque Menalei dumosa cacumina montis, Pana, nec hirsutos Satyros, aut rustica laudas Numina; suaviloquos possunt haec omnia cantus: Nostra rudes sed enim deposcit Heraclea versus Incultosque sonos illi sine rethoris arte Vox placet hanc votis solam desiderat, ergo Funde Casineas mecum, o mea phistula laudes. TIT. Ut magis incompti despecto in vertice crines. Quosque dedit natura sua pulcherrima vultus, Arte placent, sic vox facilis nullisque tubaram Delectat vitiala sonis, ego quicquid in ore Decidit ingenua diffundo ad sidera voce. Hoc cupit, hoc noster modo Parthenopeus ineptum Quaerit, et assiduis unum hoc sermonibus urget; Ergo rudes fundens ad sydera summa susurros, Funde Casineas mecum, o mea phistula laudes, Myr. O Mons Sydereo radiatus lumine, summo Vertice, qui coeli fulgentia sydera lambis, Quis mea sublimi componat carmina ritu, Ut laudum digne promam monumenta tuarum? Solus Olympiaci diversa charismata Regni, Aetereumque bonum servas, tu gaudia coeli Inspiras, in te pictas, jugisque Tonantis

Fervel amor; fideique vigel clarissima virtus; Ergo Casineas funde, o mea phistula laudes.

Tyr. Mons hic coelesti sinai pietate cacumen Vincit, et ad coelum maiori insurgit honore, Sit licet ille sacer, celebratus munere legis, Quae data ibi est, data sunt at munera in isto Majora: hoc etiam in monte is Pater almus Legem namque dedit, quam tempora nulla vetustam Efficient; Benedicti etenim stat regula semper, Et Thabor, atque Syon, cum frugifero Carmelo, Omnia terrarum cedant huic culmina monti; Ergo Casineas funde, o mea phistula, laudes.

Myn. Musa Casinei precor o preconia montis
Treicia diffunde Chely penitusque sonantes,
Huc precor accedant Sylvas, parnasia rupes
Gaudeat, et gemina exultet cervice Cytheron:
Huc cartae properate Deae, date serta canenti,
Et mea Gorgoneis saturate liquoribus ora:
Tu quoque Pegasitum circumvallata choreis,
Funde Casineas mecum, o mea phistula, laudes.

Tra. Tu quoque Daphnea redimitus tempora lauro,
Tra. Tu quoque Daphnea redimitus tempora lauro,
Docla per infusas resonas qui carmina cannas,
Phoebe veni, tecumque feres plectrumque liramque;
Nam solus laudes, et tantos dicere honores
Dignus es, et nomen super aetera ferre Casini:
Phoebe veni, et tecum ipsue etiam huc ad mea
vola Camaenae,

Atque Threicio donasti carmina vati, Ascreove seni mihi plena infunde canenti, Ut modo meonios tollens ad sydera versus, Nostra Casineas digne det phistula, laudes. Mys. Nursius ille ovium primus , rurisque magister, Qui jam perpetuas leges, divinaque jura Inscripsit, moriensque sui monumenta reliquit, Montem hune coeliculum monitis, jussuque petivit, Abjectaque procul fallacis Apollinis ara, Coelorum extruxit Domino, quae cernimus, alto Templa: prophanatis reddi non passus honores Hostibus, et sanctam, sancto hoc in culmine vitam Duxit, et effudit miracula tanta per orbem. Ergo Casineas funde, o mea phistula, laudes. Tit. O honor ! Hic pario clauduntur sacra sepulchro Membra, simulque suae sanctae stant ossa sororis: Hic stillare suis monachis post funera maius Auxilium, et potiora suae dare munera vitae Pollicitus, servatque fidem; num raptus ad astra Ille suum aeterno servat sub Numine montem , Infestosque lupos procul a praesepibus arcel, Conservatque pecus, florentesque excitat herbas, Delitiasque suis auget pastoribus, ergo Funde Casineas mecum, o mea phistula, laudes. Myr. Hic licet astriferum radio pastoribus axem, Et stellas numerare vagas, secretaque coeli Noscere , naturae seriem , causasque latentes : Ardua demissum ferit, unde cacumina fulgur, Unde nives glaciesque cadunt, gravidaeque procellae .

Crinitaeque faces , nebulae, et theumantidos arcus, Frigore cur tardus devolvit aratra Bootes: Cur timet Oceano mergi saturnia pellex: Haec et plura suis monstrat mons iste colonis; Ergo Casineas funde, o mea phistula, laudes.

Tir. Hic quisque aeterei pastor scruigiur Olympi Abdita, et aeterni discit secreta parentis Et fidei documenta novae : quis struxerit orbem : Quis regat hos placida coelorum lege rotalus. Baeticus hic magnis olim nutritus Athenis, Et nitido Sophiae saturatus lacte Pelasgae (a). Stat pastor , studiisque alios ardentibus urget , Ut cupiant veras rerum cognoscere causas, Et variis implere animum virtutibus; ergo Funde Casineas mecum, o mea phistula, laudes. Myn. Hie locus occultos dat coeli quaerere motus : Cur polus Artois, semper sublimis in oris, Desiccet gelidis albentia prata prainis; Curque alium nostro mersum sub cardine cernunt: Sub pedibus manes; cur quando vigentia capri Cornua sol radiis hiemis sub tempore tangit , Hesperiam calpen cursu vix pulset anelo: Nox deducta suo cancri, rursusque sub astro. Cur brevis atque suum rapide festinet ad ortum; Ergo Casineas funde, o mea phistula, laudes. TIT. Hic licet assiduis precibus, lacrimisque Tonantem

Flectere, et accenso suspiria fundere corde: Hic licet in sacris servare silentia Claustris, Continuisque sacros attollere vocibus hymnos: Hic etiam semper coelestia contemplantes, Pastores nunquam Domini mulcere rogando Iratos cessant animos, meritosque furores,

<sup>(</sup>a) Si allude qui all'Abate di quel tempo, oriundo dalla Spagua.

Cumque die his in curis iungere noctem; Ergo bonis postquam tantis haec culmina surgunt, Funde Casineas mecum, o mea fistula, laudes. Myn. Hic quoque felices nimium per florea rura Pastores pascunt asperso rore capellas ; Obba novo semper despumat lacte colores. In varios nullo mutatur murice lana: Quid foetus memorem? Ter in anno bucula passim Parturit, alque aliae pecudes vix septa cadentes Larga tenent agnos, ludunt qui et cornibus haedos; Ergo bonis postquam tantis haec culmina surgunt; Funde Casineas mecum, o mea fistula, laudes. TIT. His quoties diro percussus dente luporum, Crudelisve aliquis laceratus ab ore lagenae, Dum pia devoto diffundit pectora voto, Patris ad ossa sui subito de vulnere surgit Incolumis, pecudes vel si consumpserit atra Pestis, et occultus macularit ovilia morbus, Ad tumulum sanantur oves; hic fulgura, et imbres, Avertitque nothum , tempestatesque sonantes , Atque serenato semper florentia Caelo Tempora dat, semperque novum ver spirat ab alto; Ergo Casineas funde, o mea fistula, laudes. Myn. Obice porrecto citius tyberina tenerem ' Flumina, vel parvis includam maxima rivis Aequora, vel bibulus pelagi metirer arenas, Quam canerem tanti demens praeconia montis; Ergo Casineas iam desine fistula laudes. Tit. Par grata velut fessis calidis in montibus umbra Esse solet, velut illimis sitientibus unda,

Sic quoque grata meis vestri modulamina cantus

Ergo donis is in an

Auribus insonuere pedum tu MYNYALE nestrum Accipe; tu signis caelatam TYTIAO multam. «111 Myntale, et argute diffundere carmina canniss. Hoc aetas, voxque ipsa iubet, concessaque Phaebo Dona tibi hoc faciles simul ad tua vota sorores; Hoc quoque si facies semper sub pectore nostro Fixus eris semper, dum nostros continet artus Spiritus, ardenti valem te amplectar amore.

(M). Lettera del sig. Ab. Francesco Cancelleri de 17 maggio 1830, stampata in Roma per Francesco Bourlie, diretta al P. D. Ottavio Francesco Bourlie, diretta al P. D. Ottavio Francesco Archivista, e Bibliotecario di Monte Casino, editore dei dieci sermoni di S. Agostino.

Con questa lettera l'eruditissimo Autore non cessa di rendere le dovute laudi al P. Fraja « Io l'ho » sommamente gradita ( una copia di detti Sermoni, ei dice fra le altre cose) . . . avendo ammirata la vostra finissima critica, la scelta erudizione, e l'eleganza dello stile, con cui sono » distese la dedica al nostro adorabile Sovrano, la » prefazione, gli argomenti di ciascun Sermone, » e le note, colle quali li avete opportunamente, » e sobriamente illustrati. . » Ho assai godulo che » fra vostri colleghi voi, dopo lungo intervallo, » siate stato il primo a risolvervi di ricalcare le ora me gloriose de benemeriti, e celeberrimi Maturin, e che vi sia toccato in sorte di farlo, riproducen- » do felicemente suppliti nelle loro lacune, e resti-

2. All 1. 1166 6 11 61,320st » tuiti alla primitiva loro integrità quattro Sermoni, n finora malconci, ed imperfetti di uno dei più in-» signi, o venerabili Dottori della chicsa : dandone » inoltre per la prima volta alla luce altri sei, ri-» cavati ugualmente da' Codici scritti per ordine » degli abati Cassinesi Teobaldo, e Desiderio poi » Vittore III, fra il X, ed XI sccolo, e ricono-» sciuti per tali colla scorta indiculi Possidii, e se-» condo le regole dei PP. Mabillon, Trombelli, » Blasi, e Bruni, che sono fra i più accreditati » maestri della diplomatica, con aver dimostrato... » che sono suo parto genuino, e sincero ....

n Tutti i sublimi caratteri della inesauribile fe-» condità della sua mente, maravigliosamente ri-» splendono nei Sermoni da voi pubblicati : I De » decem plugis, et decem praeceptis, quae per Mo-» sen data sunt Populo Judaeorum. H De proprio » natali. III De contemptu temporalium rerum. IV » De natali Domini. V De eo, quod Apostolus ad » Galathas dixit : FRATRES, SI PRAEOCCUPATUS FUE-W RIT HOMO IN ALIQUO DELICTO. VI De pluribus mar-» tyribus. VII De sancto Joanne Baptista. VIII De » eodem. IX De evangelio Lucae Cap. 17 DIMIT-» TE, ET DIMITTETUR TIBI. X De dedicatione ec-» clesiae. Non possono essere gli argomenti più no-» bili , e più interessanti ...

» Fra le altre cose da voi osservate, con ogni ra-» gione avete fatto rilevare il pregio dell'ottavo Ser-» mone, al fine del quale il Santo Dottore inveisce » contro il superstizioso abuso della plebe, non ac-« cennato in verun altro de'già stampati di accen» Tatti i buoni dovranno godere, che vi siete
» impegnato ad estrar questo primo saggio, per ac» crescere il numero degli stessi Scrmoni, che spe» riamo di vedere in seguito aumentato dalla pub» blicazione degli altri, che potranno tradursi di.
» mano in mano, a comune istruzione, e profitto,
» al pari degli altri, de' quali sono indicati i vol» garizzamenti nella Biblioteca del P. Jacopo Ma» ria Paitoni tom. I, p. 13-18.....

» Se dunque l'Ab. Eugyppio... Giacomo Hom-» mey... il P. Godefredo Ab. Corwicense... ed il ch. » Michele Denis... (editori di varie opere di S. Ago-» stino ) sono divenuti benemeriti delle glorie di » quel Santo, voi certamente non lo sarete meno » di loro, ed ogunno dovrà unirsi ad applaudirvi, » ed a ringraziarvi con me, che mi pregierò sem-» pre di essere con allissima stima, ec. » Copia della lettera del Parlamento di risposta alla dedica dell' Autore.

Napoli 5 Dicembre 1820.

# PARLAMENTO NAZIONALE DELLE DUE SICILIE.

SIGNORE

Le cento copie del Saggio Storico sulla Scaola e Bibliogrofia Cassinese, da lei data alle stampe, con dedica al Parlamento Nazionale, sono state distribuite ai signori Deputati. Questa dedica è giunta grata al Parlamento, il quale ha veduto con piacere la sollecitudine, ch'ella si è data per la gloria nazionale, riempiendo un vuoto della nostra lettera nura, e di quella di tutta l'Italia. Commendevole certamente è il di lei lavoro, con che ha preso ad illustrare un luogo celchre nei fasti della Storia, deposito di grandi monumenti, e con che è riuscita a revindicarlo dalle omissioni degli Scrittori, che la precedettero.

Interpreti delle intenzioni del Parlamento, noi le reudiamo de ringrazia menti, prevenendola, che si è fatto di lei onorevole menzione nel Diario del Parlamento medesimo.

Siam sicuri, che ella proseguirà ad impiegare il suo talento in lavori sempre utili alla gloria nazionale.

I Segretarj

Nazario Colaneri

Ferdinando de Luca.

Giudizio dato sull'opera dai Signori Redattori del Giornale politico letterario, La Voce del Secolo, N.º 40, Anno 1820, Venerdì 8 Dicembre.

L'Autore, noto nella repubblica letteratia, per le sue opere sulla crudita letteratura, e sulle belle arti, ha voluto con questo novello lavoro supplire alla mancanza di parecchi Scrittori, e tessere un nuovo monumento alla gloria nazionale, che maucava alla letteratura di tutta la Penisola, e che i voti pubblici redamavano. L'opera è dedicata al Parlamento Nazionale, affiuchè quella celebre culla della religione de' nostri avi, della letteratura, delle scienze, e delle arti belle (il monastero di Monte Casino) venisse, nelle attuali circostanze, non solo conservata, ma ben' anche ripristinata nel suo antico splendore.

Dopo di una erudita prefazione, nella quale rammenta tutt' i vantaggi renduti in generale dalla Religion Benedettina alla Chiesa, ed allo Stato, passa a riferir quelli recatici a dirittura da Monte Casino. Distribuisce quindi il suo Saggio Storico in tre capitoli. Il primo comprende le notizie topografiche politiche e religiose dell' antica città di Casino, e della Idolatria durata colà, fino a che S. Benedetto, distrutto il Tempio dedicato ad Apollo, vi fabbricò una Chiesa al vero Iddio, vi erse un Monastero, e vi fondò un a Scuola di santità, e di dottrina. Col secondo espone l'origine della Scuola cassinese, e le sue vicissitudini, da quel Sauto fino a mostri tempi. Col terzo finalmente vicne a rammeu-

Lire gli uomini illustri usciti da quella Scuola, nel aumaro di 153, (oltre di molti altri enunciati nelle piriticolari note), collà indicazione delle opere da essi date alla luce.

\*\*E bello per chi sente amor di patria il vedere, come in quella Scnola non solo nel VI secolo, ma benanche nell' VIII, IX, X, e XII secolo sian fiorite le, sette arti liberali, che in quel tempo di oscurità, e di barbarie, andavan sotto nome di Trisio, e Quadrivio, ma benanche le scienze più utili e sublimi, la teologia cioè, la medicina, la filosofia; Pastronomia, la matematica, la sacra erudizione, la poesia, e la giurisprudenza civile, e canonica, e le altre arti belle, cc. ec.

È dolce del pari il vedere, che nella metà del sècolo XI, in tempo de' vagiti della nascente lingua italiana, cominciano colà a comparire le prime metriche composizioni in questa lingua, e come man mano vengono alla loro perfezione prima di Dante, e di Petrarca.

L'opera merita di esser letta dagli eruditi, e fa molt'onore alla letteratura dell'Italia.



|     | P. I. Del  | la C  | ittà |       |      |      | 20, | e   | sup | re   |      | 12100<br>-6-46 |
|-----|------------|-------|------|-------|------|------|-----|-----|-----|------|------|----------------|
| CA  | P. II. Sta | to de | lla  | le    | tter | alui | ra, | e e | lel | cos  | tu-  | -1             |
|     | me nei     |       |      |       |      |      |     |     |     |      |      |                |
|     | detto caj  |       |      |       |      |      |     |     |     |      |      |                |
|     | della Sc   | uola  | C    | issii | rese | ٠,   | suo | i p | rog | ress | i,   |                |
|     | e vicissi  | udin  | i    |       |      |      |     |     |     |      |      | 17             |
|     |            |       |      |       |      |      |     |     |     |      |      |                |
|     | olo VI.    | ٠.    | •    | ٠     |      |      | ٠   |     |     |      | . 1  |                |
|     | olo VIII.  |       | •    | •     | ٠    |      |     |     |     | •    | . 2  | 2. 7           |
| SEG | olo IX.    |       | ,    |       |      |      | •   |     | •   |      | . 2  | 3. 10          |
| SEC | olo X.     |       |      |       |      |      |     | 4   |     |      | . 2  | 5. <b>13</b>   |
| SEC | oro XI.    |       |      |       |      |      |     |     |     |      | . 2  | 5. 14          |
|     | OLO XII.   |       |      |       |      |      |     |     |     |      |      |                |
| SEC | OLO XIII   |       |      |       |      |      |     |     |     |      | . 20 |                |
| SEC | olo XIV.   | ٠.    |      |       |      |      |     |     |     |      | . 20 |                |
| SEC | olo XV.    |       | ÷    | ÷     |      | ÷    | _   | ÷   | ÷   | ÷    | . 3  |                |
|     | olo XVI.   |       |      |       |      |      |     |     |     |      |      |                |
|     | olo XVII   |       |      |       |      |      |     |     |     |      |      |                |
|     | olo XVII   | r .   | ÷    | ÷     |      |      |     |     |     |      | . 3  |                |
| Sec |            |       | •    | •     |      |      | ٠   |     |     |      |      |                |
| Sec | olo XIX.   |       |      |       |      |      |     |     |     |      |      |                |

SECOLO VII. . .

| 3 /  | -    | 225 150     | 7.2  | akir. | + \$ | 1   |           |     |     |     |      |       |        |
|------|------|-------------|------|-------|------|-----|-----------|-----|-----|-----|------|-------|--------|
| Seco | Lo l | X           | •    | :     |      | :   | ٠.        |     |     |     |      |       | 56     |
| Seco | Lo 2 | ٠           |      |       |      |     |           |     |     |     |      |       | 62     |
| Seco | Lo 2 | U           | •    |       | ٠.   | ٠.  |           |     |     |     |      |       | 64     |
| DECU | LO 2 | XII.        |      | 4     |      |     |           |     |     |     |      |       | 84     |
| SECO | Lo 2 | XIII.       |      |       |      |     |           |     |     |     |      |       | 94     |
| SECO | Lo 2 | KIV.        |      |       |      |     |           |     |     |     |      |       | 102    |
| SECO | LO 2 | XV.         |      |       |      |     |           |     |     |     |      |       | 103    |
| SECO | Lo 3 | XVI.        |      |       |      |     |           |     |     |     | -    |       | 104    |
| Seco | LO ] | XVII.       | ٠.   |       |      |     |           |     | •   |     |      |       | 121    |
|      |      | CVIII       |      |       |      |     |           |     |     |     |      |       |        |
| SECO | LO I | XIX.        |      |       |      |     |           |     |     |     |      | 16    | ı.n.(ı |
|      |      | APP         |      |       |      |     |           |     |     |     |      |       |        |
| SECO | Lo ' | VI.         |      |       |      |     |           |     |     |     |      | 111.7 | 153    |
| SECO | Lo : | х           |      |       |      | ٠.  |           |     |     | ٠.  |      | 10    | 153    |
| SECO | LO   | XIII.       |      |       |      |     |           |     |     |     |      |       | 156    |
| SECO | LO : | XIV.        | ٠.   |       | ٠.   | ٠.  | ٠.        |     |     |     |      | -     | 154    |
| Seco | Lo : | XV.         | ٠.   | ٠.    | ٠.   |     | ٠.        | ٠.  | ٠.  |     |      |       | 156    |
| SECO | LO   | XVI.        | ٠.   | ٠.    | 3.   |     | ٠.        | ٠.  |     | *.  |      |       | 156    |
| SECO | Lo . | XVII.       |      | •     |      |     |           | . • | •   | •   | ٠    |       | 157    |
| ΛN   | 'NO' | <b>FAZI</b> |      |       |      |     | SC<br>ASS |     |     |     |      | BI    | BLIQ-  |
| (A)  | Ľ I  | dolati      | ia   | ١.    |      |     |           |     |     |     |      |       | 159    |
| (B)  | La   | Medic       | ina  | sic   | bil  | ita | da        | s.  | Bei | red | ello | iı    | 2      |
|      | Moi  | ue C        | asin | 0_    |      | ۷.  |           |     |     |     |      |       | 165    |
| (C)  | La i | Scuole      | ı di | li    | ngu  | a į | grec      | a i | n   | Mon | ile  | Ca    | -      |
|      | sine | )/6 ·       |      |       |      |     | - %       |     |     |     | ٠.   | ٠.    | 167    |
| (D)  | Poe  | sia, e      | Mu   | sice  | 1 5  | abi | lite      | du  | s.  | Bei | ned  | lette | 167    |

| in Monte Casino , e continuale colà nei                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| secoli susseguenti                                                                         |
| Saggi di poesie latine secolo per secolo . 169                                             |
| E) Epitaffio fatto da Ilderico I in morte di                                               |
| Paolo diacono circa il 799                                                                 |
| F) Elegia fatta da Ilderico II circa l' anno                                               |
| 870.                                                                                       |
| (H) Saggio dell' Inno di Landonolfo nel se-                                                |
| colo XI                                                                                    |
| Altri Saggi dei secoli susseguenti 184                                                     |
| La musica 195                                                                              |
| (I) Origine, dopo la metà del secolo XI, del-                                              |
| la poesia italiana in Monte Casino, e                                                      |
| suoi progressi in quel luogo 201                                                           |
| (K) Terzine sul modo di Dante, ed altre com-                                               |
| posizioni 207                                                                              |
| L) Egloghe del P. degli Oddi 212                                                           |
| (M) Riassunto della lettera dell' Ab. Cancel-<br>lieri, in lode dell' edizione dei Sermoni |
| di S. Agostino fatta dai PP. Fraja, Bo-                                                    |
| ui S. Agostino jana dai FF. Fraja, 10-                                                     |

|     |                  |       | 4            |                  |
|-----|------------------|-------|--------------|------------------|
|     | Errori           | Pag.  | Lin.         | Corresioni       |
|     | Prailli          | . 5   | 24           | Pratilli         |
|     | quel :           | 19    | 25 -         | quei             |
|     | 777              | - 23  | - : <u>8</u> | 787              |
|     | ratrum           | 41    | 30           | fratrum          |
|     | acantent         | 44    | penul        | cantent .        |
|     | mensuram         | 45    | 24 4         | mensurate        |
|     | quaant           | 54    | 11           | quacant .        |
|     | medio            | 55    | penult.      | medico           |
|     | Giambattista     | 63    | ., 1.2       | Placido          |
|     | appartate        | 70    | 17. 18.      | apparate         |
|     | Bernardo         | 72    | 16           | Berardo          |
|     | e 4              | 82    | ult.         | le               |
|     | Codice           | 83    | 12           | Codice 552       |
|     | di lui           | 83    | 13           | da lui           |
|     | stessofan ciullo | 88 .  | . 1          | stesso fanciullo |
|     | Bernardo         | - 98  | . 10         | Gio. Bernardo    |
| . 4 | 88. IV.          | 105   | penuit.      | 92. IV.          |
|     | Scripando        | 108   | 8            | Seripando        |
| 171 | Tommaso          | 117   | 13           | Luigi            |
|     | Ugorgiero        | ib.   | : 14         | Ugurgero         |
| -   | Gennero          | 132   | 9            | Ginneo           |
|     | Duro             | ib.   | ib.          | Duno             |
| ~   | Corte            | 137   | 1.1          | Conte            |
|     | 1702             | 152   | 32           | 1782             |
|     | 1631             | 158   | 8            | 1731             |
|     | tabere           | . 187 | ult.         | habere           |
|     | credis           | 190   | 4            | credis           |
|     | crit             | 192   | 3            | erit             |
|     | imitasi .        | ib.   | 13           | imitari          |
|     | lineato          | 194   | 14           | lineata          |
|     |                  | man . | ,            |                  |



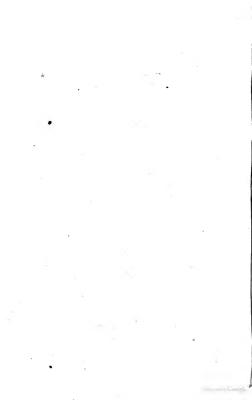



